



BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

A

42



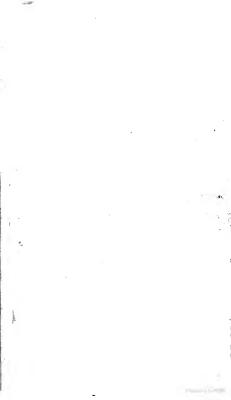

# SOCRATE IMMAGINARIO

COMMEDIA PER MUSICA

ו ע

GIAMBATISTA LORENZI P. A.

DA RAPPRESENTARSI

EL TEATRO NUOVO SOPRA TOLEDO

Nella Primavera di questo Anno 1780.

IN NAPOLI MDCCLXXX.

Con Licenza de' Superiori.



#### GIAMBATISTA LORENZI

Opo che di Reale Ordine ritornò fulle Scene questa mia Commedia nel profsimo passato Carnevale, ecco che il Signore Impressario per aderire al gusto ed alle richieste di questo rispettabilissimo Pubblico nuovamente la rimette sulle istesse Scene, ed io per delucidazione della medesima fo anche per la terza volta imprimere l'istissa lettera, che premesse le altre volte a questo mio libro.

Riuscì all' incomparabil Michel de Cervantes dare nel suo immortat D. Chisciote un modello della più delicata, ed ingegnosa lepidezza. Tutti gli ssorzi degl' ingegni, che dopo lui sono stati, non han potuto se non che debolmente imitarlo, senza giungere ad eguagliarlo, non che a superarlo. L'universale sventura di tanti suoi imitatori incoraggiste me, a presentare al Pubblico con minor rossore questo debole parto del mio ingegno.

iHo cercato in esse trarre la materia del ridicolo da un soggetto quasi somigliante, cioè dal supporre un uomo simplice, che dal cognizione consusa, e volgare delle vite de Filososi astichi come quegli delle vite de Cavalicai siranti) abbia siravolto il cerivillo, sino a cratre di poter ristorare l'an-

tica

tica Filosofia. Tutti gl' incidenti adunque sono presso a poco tratti dalla vita di Socrate, che ci ha lasciata Diogene Laerzio; come a dire il dilui gusto, e il pregio in cui tenne la Musica, e la Danza: il carattere impetuoso di sua Moglie contraposto alla fua sofferenza! Le due mogli, che in un istesso tempo ebbe dopo la samosa peste, che spopolò Atene: Il sogno di un cigno, di cui gli parve riconoscer l'effigie nel giovane Plazone, che il di seguente gli fu presentato: L' oracolo, che lo dichiaro il sommo de Savj: il suo perpetuo interrogare: il suo vantarsi non saper altro, che il saper di non sapere: il Demone con cui diceva configliarsi: la morte in fine datagli dalla superstizione de Sacerdoti per calunniose accuse colla cicuta, e molte altre particolarità, che nel corso del Dramma si ravviseranno. Tutte si sono travolte in Bernesco, senza intenzione di oltraggiare quella opinione di sapienza, che tanti secoli hanno assicurata al maggior savio del Paganesimo, ma persolo oggetto di divertire un Pubblico con vere, ed originali lepidezze ...

## MUTAZIONI DI SCENE.

ATTO PRIMO.

Ortile con una scala praticabile da un lato, le dall'altro porta che introduce al giardino. Solitario ritiro di verdure, con qualche fonzana.

Sotterraneo, o sia Cantina destinata per la Scuola di Socrate. In fondo di essa ruitica scala praticabile, per la quale si ascende ad un passetto, che termina in alto con una piccola porta similmente praticabile. Da un lato della Scena altra porta, dalla quale per pochi salini si cala al piano, anche pratticabili.

ATTO SECONDO.

Anticamera nella Cafa di D. Tammaro.

Orrida Grotta, nella quale s' introducono poche lifte di luce da qualche apertura fația dat tempo nella volta di effa. Mettà del fuo profetto contiene un ruftiço muro con gran porta di vecchie ravole, fermate da un chiavirtello. L' altra mettà del prospetto vien formato da molti archi tagliati dallo scalpello nel sasso. Camera.

ATTO TERZO.

Anticamera nella Cafa di D. Tammaro. Camera nobile, con bocca di arcovo in proferto, ed un fofa, ful quale dorme D. Tammaro.

Architetto, e Dipintor delle Scene Il S.g. D. Giuseppe Baidi.

Direttore degli Abiti.

Il Sig. Francesco Bizzavotra

## INTERLOCUTORI.

D. ROSA , feconda moglie di D. Tammaro, Donna imperiofa.

> La Sig. Rachele d'Orta, Virtuofa di Camera di S. A. R. Duca di Parma, Infante di Spagna &c. &c. &c.

LAURETTA Came- | EMILIA figlia del pririera di D. Rosa La Sig. Maddalena Spinst. | maro, innamorata CILLA figlia di Ma. . d' Ippolito. the Antonio ragaz- La Sig. N. N. za femplice ...

La Sig. Maria Trappoli. CALANDRINO Ca. mariere di D. Tammaro, e poi da quefli dichiarato fuo Bibliotecario ..

I. Sig. Giufeppe Cafaccia. TAMMARO PRO-MONTORIO, Benestante di Modugno, marito di D. Rofa, e Padre di Emilia, uomo impazzito per la Filosofia antica, facendoft chiamare Socrate Secondo .

Il Sig. Antonio Cafaccia primo Buffo affoluto. CORO } Di Discepoli di Socrate, e

I Di finti Demoni. La Scena fi finge in Modogno, e proprio nella Cata di D Taminaro.

La Mufica e del Sig. D. Giovanni Paesiello Maenro di Cappella Napoletano.

mo letto di D. Tam-

IPPOLITO, Giovine di onesti natali, amante di Emilia.

Il Sig. Niccola Grimaldi. Pirtuofo della Real Cappella.

MASTRO ANTONIO Barbiere di profesfione, uomo fciocco e padre di Cit-

Il Sig. Andrea Ferraro.

## ATTO PRIMO.

### SCENA PRIMA.

Cortile con una Scala praticabile da un lato, e dall'altro porta, che introduce al Giardino,

D. Tammaro, che precipita dalle S.ale inseguite da D. Rosa con un bassone; Emilia, Lauretta, e Calandrino, che la trattengono. Ippolito che sopragiunge, e non veduto ascosta.

Ro. Puora, birbaccio, che in cafa mia Più non ti voglio: va via di quà. Ta. Troppo mi onora vofignoria: (1)

Ta. Troppo ini onora vofignoria: (1)
Son tutte grazie, che lei mi fa.
Em.Lau. Cal. 3. Ma che vergogna! ma che trattare!
Ip. (Qul fi contraita: voglio afcoltare.)
Ro. Vo diffosiarlo... Ta. Si ferva pure...
Ro. Vo divorarti... Ta. Ho l'offa dure...
Ro. Con quella flemma crepar mi fa.
Cara, non fi alteri, che fuderà.
Em. Lau. Cal. 3. Ma v'a finitela per carità
Ip. (Il cor mi trema: che mai farà!)

Ro. Dunque ridotta, oh Dio!

Son'oggi ad un tal fegno,
Che il tenero amor mio,
Che il mio fevero sdegno,
in quel tuo cor tiranno
Non hanno più vaior?
L'abbiano almeno queste

Lagrime di dolor. affetta di piangere. A. 4. Ta,

(1) Sempre con stemma.

8 A T T O

Ta. De' vasi lagrimali

Tergi coversi escrementi

Tergi quegli escrementi, Che appena li stivali Bagnan de Sapienti: Non giunge quell'affanno Di socrate nel cor:

Che birri sono i pianti Del sesso ingannator.

Ro. Ah-bricconaccio, mi oltraggi ancora?
Gli occii dal capo vò trarti fuora:
Quegi occhi perfidi mangiar mi vò.
Ecco qui gli occhi: la fronte è queita: (1)

Sempre il terz' occhio, cara, mi refta, E col terz' occhio ti guarderò.

Ro. Mi burla il perfido, voi lo vedete?
Non poffo questa mandarla giù. (2

Lau. Cal. a 2. Ma che vergogna! sempre starete
Col fiele in bocca a tu per tu.

Ta. Non teme Socrate: non la tenete:

La mazza affina la mia virtù.

Em. Ip. a 2. (Barbari Cieli, più strali avete?

Tiranne stelle, non posso più.)

Lau, Via, Padroni, non più: siete alla fine
Marito, e moglie. Ro. Il sò: così mi avesse
Mangiata l'orco prima di sposarlo:

Oltraggiarmi con tante porcherie!
Oh quello poi... Cal. Scufate,
Socrate non vi offese col terz'occhio,
Cost si chiama l'occhio della mente.

Ro. Mi farebbe la grazia

Il mio dottor delle castagne secche,

Di andarsene in cantina?

Cal. Anderò, se comanda, anche in cucina.

Ta. En mi burlate. Il mio Bibliotecario

Deve

(1) Sen pre con flemma come fopra.

(2) Si avventa contro il marito nuovamente.

PRIMO.

Deve bibliotecare in biblioteca, Non tra i Dei focolari, e i Dei penati. Ro. Io non so tu che domini ingatugli. Il fatto ita, che se non lasci questa Tuz pazza idea di maritar l'Emilia Con Martro Antonio il tuo barbiere. Em Come Che dite voi ? Ip. ( Che ascolto ! ) Ro. Signor si, Signor si, ti ha dettinata

Tuo Padre a Maitro Antonio.

Em. E farà vero? Tx. St., mia cara figlias Il genitor ti rese genitrice. Em. (Misera me!) Ip. (Ippolito infelice!)

Lau. (Povera padroncina!)

Cal. ( Sostenete l' impegno, e tollerate in secreto a D. Tam.

Qualunque impertinenza:
Socrate fù l'idea della pazienza.
Diogene Laerzio parla chiaro.
Ta. (E di me che può dire

Il mio Signor Diogene Lacrzio?

Forse senza parlare,

Non mi lascio da tutti bastonare?)

Cal. ( Certissimo : ed il mondo

Perciò vi chiama Socrate secondo. ).

Ta. Odi, garrula pica:

Non e più Madro, Antonio, Quel Mattro Antonio, che fa Madro Antonia, Sta fo toterra afcofo Il tartufo edorofo, il porco immendo Lo fcava col fon grugno, e quello poi Si fa cibo di Dame, e di alti Eroi.

Stava così fepolto.

Maitro Autonio tartufo:

Il porco io fui, one io scaval. Lo tenni Alia mia scuoia, e in men di sette giorni.

7 8

100

AT. TO Filosofo divenne Maftro Antonio:

Gir ò ranno, e sapone, Veiti la toga, e divento Platone.

Ro Ma dimmie, arcipazzistimo.

Tu: come: infegni: ad. altri: Filosofia fe appena sai di leggere

Tas Appunto perche fono

Una beitia follenne, io fon Filosofo.

Chi fu Socrate ? un afino : . . .

E te lo proverò. Mai non parlava.

Cottui da se ma domandava fempre:

Chiaro fegno evidente

Ch' era una bestia, e non sapeva niente. Ed io maggior mi timo special

Enofoto di lui, per la ragione,

Che ogni qual volta lo voglio imitare Nemeno sò, che cofa domandare.

Ro. Orsù, non più parole. Tammaro, featit. . ..

Ta. Ah! non guaftarmi il timpano di Con quel nome volgar : chiamami Socrate.

E tui da queito aifante:

Ti chiamerai Xantippe', Effendo quetto il name,

Che avea quell'altra indiavolata moglie Di quel Socrate primos Tu, mia figlia,

Ti chiamerai Sofrofine

Tu, Calandfino, Simia : e tu Lauretta; Saffo ti chiamerai ..

Lau. Che baffo, e zaffio lei mi va dicendo? Io non lafeio il mio nome: Ta. Non lo lafei? L' hai da lafeiar, ti-dico...

Chi fei tu, poltroncella?

Il' patrone fon' io: oh questa è bella .

Rb. Ch Dio ! oa Dio! la teita ... Ta: In cafa mia Voglio, che tutto fia grecifino e voglio.

PRIMO.

Che sin' il can, che ho meco, Dimeni la sua coda all' uso greco.

Ro. Non posso più Tamnaro, patti chiari: O registra il cervello, E non parlarmi più di Mastro Antonio.

E non parlarmi più di Maftro Antonio, O far), basta, basta Ta. Mia Xantippe, Mia figlia è di Platone, e le mie spalle Sono il vostro comando. Ho satto tale F otofico callo, che all'ingiurie Non sol' non mi rifento.

Ma l'inteffe mazzate io più non fento.

Ro. Mi burla il perfido: voi lo vedete?

Non pofio quetta mandarla giù (1)

Lau Cal. a Ma che vergogna! fempre marete

Col, fie'e in bo. ca a tu per tu? 
Ta. Non teme Socrate: non la tenete:

La mazza affina la mia virtà.

Em. Ip. a 2 (Barbari Cieli, più strali avete? Tiranne stelle, non posso più.)

Parte D. Tam: condetto via da Caland.

D. Rosa, Emilia, Laur eta, e Ippolito.

Ip A. H. Signora, pietà di un infelice. si fa avanti.

E. A. Ippolito, tu qui! Ip. Si, bella Emilia,

Qui celato accoltar

Il decreto fatal della mia morte,

E già vado a morire;

Em. Ingratissimo Ciel, questo è martire! piange. Lau. Coraggio, Signorina.

Ro. Animo buon amico. Ip. E qual speranza, Se il dettino crudel slegnato è meco?

Ro. Non dubitar, che Donna Rosa e teco. Sappi, che contei amo,

Piucchè se tosse una mia propria siglia, Ne la voglio veder precipitata.

(1) Si avventà contra il marito.

In Ma come opporvi mai
Alle barbare nozze stabilite

Dal suo Padre inumano?

Ro. Mi opiorrò con il senno, e colla mano.

Lau. E voi farete il glorioso acquisto. ad Em.

Ro. Ulire, in cario il scorio acquisto.

Ro. Ulite: in ogni disperato caso,

E che cadesse il Cielo, ad una suga

Io vi aprirò la via, ed anderete, Cve vi guida Amore.

Em. Tacere, oh Dio! che mi fi agghiaccia il core.
Ro. Come farebbe a dire?
Em. Vortei prima morire.

Che macchiare il candor della mia stima,

Con un atto villano.

Ro. Oh la catta Penelope d'Agnano!

Lau. E fe Papà vi affoga? Em. Del mio cuore

Un fagrificio al mio dover farei.

Ro. Spoiereiti il barbier? Em. Lo spoierei. Ip. Oh tiranna virtù, che mi trafiggi! Ro. Oh pugni in faccia, che perdete tempo! Lau. Eh via la cara Signorina mia.

Si pulisca quegli occhi,

E lafei le fentenze a i Tribunali.
La mi creda, che il far da spigolistra,
E' bello, e buono; ma quel far da sposa
Con un bel giovanotto, è un altra cosa,

Una rofa, ed un giacinto Se portate uniti in petto, Bel piacer da quel mazzeito, Beli odor, che n'uscirà. Ma se a gualto tulipano

Voi la rofa poi unite, Quell'odor più non fentite: Quella rofa marcirà. Signorica, fi tha bene:

Lei giudizio già ne tiene: Già capine come và. via. SCE. D. Refa , Emilia , e Ippolito.

Ip. \ A Isero me! Ro: Non ti avvilire, amico. VI In questo punto io vado Dal mio Socrate beitia .

O per farlo disdire, o per cucirlo In un facco di tela, e seppellirlo.

Ip. Fermate: forse Amore Mi fuggerisce un mezzo,

Facile più per ottener l' Emilia:

Purchè d'effer mia sposa,

L'ingrata Emilia si contenti poi.

Em. E perchè tanto lacerar mi vuoi? Ip. Voltro marito già non mi conosce:

tra effo, e D. Rofa.

Voglio abbordarlo, e finger, che da Atene Io venga adorator del fuo gran nome : E dando vento alle sue pazze vele . Gli chiederò la figlia.

Ro. E ben tentiamo questa frada ancora:

Ma vedrai, che tra poco

Pur dovremo venire al taglio, e al foco. Andiam . via. Ip. Cruiele, ad onta

Di quel tuo core ad acquittarti io vado. Em. Ma che ti feci alfine? alfin che diffi?

Parlò la figlia allor, ma in ogn' istante Non fai, come mi parla in fen l' amante.

Pugnano nel mio petto L' amore, ed il rispetto, E la fatal contesa Non è decisa ancor.

Queito dell'alta impresa Già vincitor si crede : Amor però non cede,

Ma non dispera amor.

A T T O

Solitorio ritiro di verdure con di

Solitario ritiro di verdure con qualche Fontana.

D. Tammaro, e Calandrino.

Ta. Clima, non replicarmi. Tu già fai,
Che oggi fanno appunto
Quindeci giorni, che non vedo letto,
Penfando, che finora

Penfando, che finora La storia mia non si è stampara ancora; Onde su adesso devi

Partire per la Grecia. Cal. Per la Grecia Ta. Signorsi, per la Grecia: là ritrova

Diogene Laerzio,

Baciali da mia parte il calamaro, E digli, che non manchi

Di scriver la mia vita,. Acciocche possa poi

Effere un tomo anch' io tra' tomi suoi.

Cal. E dove il troverò? Ta. Puoi ritrovarlo

Verso ventitre ore meno un quario Nel portico di Atene, ove ho saputo

Per certiffina fama, . Che va a giocar con Senosonte a Dama.

Cal. Ma partire così tutto di un botto, Fer dir la verità, Maeitro Socrate, Non me la fento, fai è Ta Per la Dea Cere

Mi dai orror! Dimmi infapiente Simia, Che cofa spinge gl'atini? Cal. Il Baston Tam. Benissimo. Chi è quegli.

Che al camin di virtù spinge i Discepoli Cal. Il Maeitro . Tam. Arcibene .

Or il Maentro effendo

Lo steffo che il battone, gli Discepoli, Che sono poi? Cal. Son gli asini.

Tame Dunque partir tu dei, Se il battone son' io, l'asin tu sci.

Gal.

Cal. Son convinto: ubbidico.

Tam. Simia bibliotecario, hai tu notato,
Che ti ho convinto, interrogando for dimuni,
Dov'è chi afferir poffa.

Che lo Socrate non sa in carne, e in ossa?

Cal. E chi lo può negare ? Tam. E pur Xantippe
Mogliema il niega; ma che vuoi ? la sorte
Di noi Socratr è questa.

Cal. Per Ercole ch' è vero le

Che non passo quell' altro-

Socrate primo colla moglie fua?

Ingiurie, oltraggi, scherni... Tam. Bastonate....

Diogene Laerzio ...

Tam. E. ben: ne parlerà nella mia vita... Cal. Dice benst, che un giorno

Saltando a quella certo umor bestiale,. Verso in testa al marito un orinale.

Tam. Un orinale! oggi Xantippe voglio,.
Che me ne versi in testa ventiquattro.

Da Socrate onorato,

Modugno mi vedra tutto allagato:

Cal. Dunque sospenderò la mia partenza, Fin che sia statto il caso: Ti. Oibò: non voglio, Che a seriver la mia storia si ritardi. Partiti adego adesso, e quando poi.

Ad ottenere arrivo

Il focratico bagno, te lo frivo.

Cal. (Dunque partir dovrò, fenza vederè
La cara Cilla mia! giungelle almeno,
Col padre fuo Flatone,...

Pria della mia partenza.)
Tam. Simia cos' è? borbotti?

Cah Pensavo, quale somma di denaro Mi dovete contar per il viaggio.

Tam. Denaro! ah che mai dici!.

La

16 ATTO La parola denaro è un eresia. .. Povera e nuda vai Filosofia. Cal. E che diavolo mangio per la strada? Datemi qualche hime. Ta. Ha ghiande il bosco, ed acqua fresca il fiume. Cal. Oh in quanto a quello poi . . . Tam. Non più : taci : ubbidifei , e parti adeffo. Ti bacio, Simia mio. Gal. A rivederci ( Cara Cilla, addio.) ( Ah che il core mi si spezza: Cilla mia, non potto più.) Me ne vado: e priego-il Gielo, Che a mifura del fuo zelo Gridi ognuno dalle ... dalle: E il batton per le sue spalle Vada sembre su, e giù; Onde potfa nella ttoria La fua gioria andar più su. Signorsi , no finghiozzando ... Cost vado discacciando Dal mio cor la debolezza. Per lasciarci la virtà. Ah che il core mi fi spezza: Cilla mia, non posso pià. via. SCENA

D. Tammaro, Calandrino, che fubito ritorna, e poi Maestro Antonio, e Cilla.

Tam. Corate, in queito tuo

Solitario ritiro, or va pensando, Come possa Xantippe oggi onorarti Di un orinale in tenta, e immortalarti. Cas. Allegrezza allegrezza:

L' arrivato Platone coila figlia.

Tam. Oh mio Platone! oh lubrica fontana,
Donde bevoro Dotti abbracciandolo.

Ant. Anzi zampilo delli tuoi condotti.
A tte, mia tiglia Aspasia, a Cilia.

Vasa la mano a Socrate.

Cil. Solamente la mano? Ant. E che borriffe. Vatarle puro ... mo te lo diceya.

Cil. E che sò io, Papà? colla mia nonna

Noi ci baciamo in faccia.

Ait. Ma l'ommo, nenna mia,

Non se vasa, ch'è cacca. Cil. Porcheria! Cal. (Bella semplicità, che m'innammora!) Ta. (Quella innocenza mi rapisce!) Ant. Socrate.

Venimmo al nostro quatenos. Sappi, ch' io songo stato

A conzurtà l'aracolo

Nella grotta Minarda, Pe sapere, chi fosse

Il maggior sapio de la Magnagrecia;

E cierte pecorare.

Che m' anno ditto, ch' erano

Li Saciardote de lo Nummo Apollo,

Dapò che in' anno ncuollo

Attizzate li cane, e consegnate Certe poche vrecciate a li feliette,

Da parte del gran Deo, lo capobuttaro,

O sia lo capo Suciardote lloro, L'aracolo m' ha ditto.

E ccà co no cravone me l' ha scritto.

M. Antonio mostra una carta succida.

Tam. Che cartaccia bisunta ! Ant. Te lo credo:

Si nce teneva dinto arravogliate

Lo Saciardore quatto mozzarelle. Tam. Via leggi. Questo Oracolo

D' intendere mi preme.

An. E sa, che mmano ch' è, leggimmo 'nzieme. Tam. Ant. a 2. Sà, che sà, se sà, chi sà: leggono,

Che se sà, non sà, se sà. Chi sol sa, che nulla sà, Ne sà più di chi ne sà. 16 A T T O
Tam. Cattera! in quest Oracolo
Lo ci trovo espressare

La battaglia de cani, e le fassate!

Ant. Figurate, che m'anno Acconciato li rine pe le feste.

restano ristettendo la carta.

Cal. Dunque tu mi vuoi bene?

Cal. E di che modo.

Io volca tanto bene

A mugnetto il mio gatto,

E appunto in voi ritrovo il fuo ritratto. Vedere un poco? Cal. Obligazion che devo Alla Signora Madre. Il complimento

E' itato affai grazioso.

Ta. Vi è in questa carta un gran mistero ascoso.

Qui ci vuoi ristessione. Orsù, mio Plato,

Qui retta meco: ho da parlarti. Simia, Conduci Afpaña al fuo quartino. Cal. Andiamo.

Cil. Vengo ... uh! Maestro Socrate, vorrei Comandarvi un favore, se y incomodo.

Tam. Chiedi mia bella Aspasia.

Cil. Sentite: io vorrei fare

Un bamboceio di stracci, e ci vorrebbe. Una camicia vecchia!... mi capite?

Non sapete? mi spasso...

Ta. Camicia vecchias e l'averai... Cil. Che gusto Serva sua riverita.

Signor Papà, da me volete niente?

An. Cchiù capo, figlia mia.

An. Cchiù capo, figlia mia.

into è innocente! parte Cil. e Cal.

S C E N A VI. D. Tammars, e Mastro Antonio.

Ta. Carrello feiove; ma del restante

Ha

Ha un talento calloso, tanto vero Che in Roma, dove il zio la nutricava, Ci era un li llì, quann'essa si fassacciava. Tam. Basta così. Siedi Platone, e allunga Le orecchie al mio parlar. Ant. Deponi pure. Tam. Dimmi: chi sono i Cittadini? Ant. Puorce. Tam. Io non parlo di quesi di Sorrento:

Degli uomini ti parlo..

Ant. Scufami: io non capi le tue favelle.

Ta. La Patria come vive? Ant. Co le zelle.

Tam. Non dico questo diavolo.

Ant. Ma oggi per lo più nella mia Patria
Così fi frampolea, facenno macchie.
Ta.Non dico questo. Ant.Ma fi tu mme bruoglie:
Co. ft' argomiente tuoje.

Parlame, fenz' addimmannarme niente.

Ma parlero più trito. I Cittadini Son figli della Patria; e questa vive Ne figli delli figli

Nati dai figii delli figli suoi:

Io fono Cittadino, Ergo devo alla Patria i figli miei:

Io per lei vivo: e per me viva lei.

Ant. Viva, Socrate, viva! Io non capico

Quel che dici; ma sò, che dici bene.

Tam. Non sei solo a saperlo. Or di: tua siglia-Com' è inclinata al mascolino genere?

Ant. Se nce fa tanto d'uocchie; Tam. Bene: la sposerò: colla mia Patria Esser non voglio un Cittadino ingrato.

Ant. Ma tu non haje mogliereta?

Tam. Socrate n' avea due: Ant. E quann'è chefto, Salute, e lardo viecchio: Tam. Io vado adetto. Dalla mia moglie maffima.

Acciò si abbracci la mia meglie minima,

Tı

20 ATTO
Tu qui mi aspetta Ant. Va colanno buono.

Tam. Oh Socrate felice!
Non altro alfin ti manca.

Che da Xantippe un orinale in testa. via. Ant. Non dubbitar, che l'accasione è chesta.

S C E N A VII.

Mastro Antonio solo, indi D. Rosa, Emilia, Lauretta, e Ippolito vestito alsa Greca.

Ant. On c'e che dire, Socrate

Vide ca non pazzea.

Vi, c' avarraggio letto cinco vote

Li Riale de Franza.

Aggio lettura affai dinto a ffa panza.

Ip. Ma fenti.. Em. Bafra, Ippolito;

Non accrescermi assanno:

Chiedimi al padre mio, ma fenza inganno.

Lau. Ma quando lascerete

Di far la sputa senno? Ro. Emilia, Emilia,

Tu ti sei sitto in testa Di provar le mie mani stamattina?

Em. Ma io... Ro. Non più, la cara dotrorina. O d'Ippolito fposa, o in un convento

An morir disperata.

An. ( Numi di Fregetonte, la mia fata!

avv. dendofi di Em.

Mi accoîtero.) Lau. (Vedete Maîtro Antonio.) Ro. (Quel birbo è qui? voglio sviiario..) Ip. Piano: Se quì rumor farete

Voi gl' interefficmiei rovinerete.)

Ant Donne, dal Ciel pozza cadervi in testa Giove, disciorto in perie

1. De no ruoto o l'una.

Ro Ah ah ah ah .. Ant. Gno?inme ridete !nfaccia?

Queit'e n' affrunto... piccato.

Lau Ah ah ah ah ...

Ant. Tu puro?

IP.

PRIMO. 21

Ip. Oh Dio! ah ah ah ah. Ant. Porzì offeria?
E che so quacche smorfia de taverna?

Ip. Chi fiete voi?
Ant. Pratone...
Ro. Chi?
Ant. Pratone...
Non fapite Pratone lo felofeco?

Non sapite Pratone lo feloseco?

Ro. Tu filosofo ? Ant. Io. Ro. E in che consiste

La tua filosofia?

Ant E io mo che faccio: ve derria boscia.

Ma socrate lo ssa. Ip. Oh che babbione!

lo aericono dandogii delle spinte.

Lau. Oh che teita da farne un lanternone!

Ant. Non vottate... o mo faccio

Pratone e buono fora cammefola.

Em. Ma lassiate o andar, non l'inquietate.

Ant. E n'auta vota co sto riso 'nzateco?

Chesto che bene a dire?

O mo ... po dice ca ... vi la minalora,,, Ma jammoncenne a cancaro,

Nante che se vedesse pe sto riso, No sario della Grecia muorto impiso. Chiè stato? che belite.

Che mme redite 'nfaccia?'
Che sò quacche mammuocciolo
Patto de carta firaccia?'
Minalora sò felofoco
Co tanto de feaglinne,
E apprieffo li guagiinne
Porzì li tricchi, trucche
Mme veneno a fparà.'
Ved'offeria, che smortie!
Vide la tentazione!

Po dice ca Pratone Te sguarra na Cità.

# 22 ATTO SCENAVIII. D. Rofa, Emilia, Lauretta, Ippolito, poi D. Tammaro.

Ro. M A può trovarfi uomo più sciocco? Ip.Oh Per qual figura palpitar degg'io! (Dio!

Ro. Tacete: mio marito.

Fatevi avanti voi noi qui da parte.
Offerveremo ... Em. Ma perchè volète
Ingannarlo così? Ro. Non tante smorfie,
Signora bocca della verità,
Che già li grilli me li dento quà.

Lau. Eh via: non fiate tanto delicata.

Tam. Xantipe fpiritata,

Or che ti voglio, non ti trovo: ed io
Sento bollirmi in gola

J figli, i orinale, e la figliola.

Ma qui dov' è Platone?

Ip. Socrate, onor del mondo, ti defidera
ippolito falute. Ta. E tu chi sei?.
Ip. Un greco acorator del tuo gran nome. —
Ta. Un greco lun greco voi? Ip. Nacqui in Aten.,
Ta. Greco di Atene! on mio Signor magnificol
Che fortuna. . . baciamoci

Io per Atene mi farei scannare. Voi dunque mi sapete?

Ip, Il vostro eccelio Nome
Rimbomba in tutt'Atene. Ta. Atenel(ah dove
Dove tu sei adesso
Xantippe indemoniata, che non senti,
Come rimbomba Atene. Sciocca, sciocca,

Come rimbomba Atene. Sciocca, sciocca. E bene, Signor Greco, vi dobbiamo Rendere alcun servigio? Ip. Altro non chiedo dall'eccesso Socrate.

Se non che accetti in dono alcune poche
Rarità della Grecia. Ta. mio Signore.

Ip.

PRIMO. 23

Ip. In primis vi presento in questa scattola Due nottole di Atene imbalsamate.

Ta. Due nottole di Atene! Mio Signore, E come mai potrò levarmi queita Suprema obbligazione? Ip. Compatite: Son bagattelle : Ta. Bagattelle ? io queite Beitiole imbalfamate

Un tesoro le chiamo. «

Due nottole di Atene! e che burliamo?

Ip. Queste tre carafine son ripiene

Dell' acque de' tre-finini;

La nella Grecia rinomati tanto:

Queste son vottre. Ta. Mie? io mi subbisso Nella mia consusione. Ip. Compatite:

Queste son bagattelle. Ta. E voi chiamate. Bagattelle tre siumi?

Quetto è regalo, che può andare in mano

Di un Caracalla Imperator Romano.

Ip. (Io crepo della risa.)

Em. (Non posso più...) risolutasi accosta al Padre.

Ro. ( Fermati . . . )
Lau. ( Dove andate? )

Em. ( Ch' io manchi di rifpetto

Al Padre mio, voi lo sperate in vano.) Signor Padre... Ta. Oh! qui siete? Sofrosine, Xantippe, Sasso... allegre... Noi abbiamo un teoro...

( Approposito sopra in fegreto alla moglie, Sai, se vi sono gli urinali pieni?)

Ro. ( Che mi domandi, porco?)

Ta. (Signorsi: tu mi devi

Buttare in testa un orinale. Basta:
Poi parleremo. ) Scusi, Signor Greco..

Em. Che Greco dite voi? tal' ei si singe,
Per avenni da voi con questo inganno:

Con-

24 A T T O
Confesso, che ci amiamo
Per quanto amar si può; ma l'amor mio
Giammai non giunse, ad usurpar que' dritti,

Che sul cuor di una figlia.
Tutti del Padre son. Della mia mano
Disponete voi dunque. Il vostro impero,
Qualunque sia, rispetterò. Son figlia,

E al mio dover costante Nel cuor saprò sacrificar l'amante. via. Ip. (Virtù crudele!). si abbandona su di

un poggio, e dà in forte pianto.

La. (Spigolitra matta!)

Ro. ( La rabbia mi divora. )

Ta. Signor Greco falsario,
dopo qualche rificssione, così parla con tutta
la slemma, e gli restituice si regali.

Queiti sono i tre tiumi, e i pipistrelli.

Se ne torni in Atene :

Gli auguro buon viaggio, e si filia bene. Ip. Ah che mi fento soffogar dal pianto! Ta. Oh gran mondo briccone, Vuoi che un Socrate a cor tenga il lampione!

Ip. Lagrine mie d'affano: (1)

Sospiri del mio cor, All'idol mio ciranno Spiegate il mio dolor. Ma che mi giova; oh Dio l Piangere, e sospirar,

Se ingrato l'idol mio
Non cura il mio penar.
Ah se crudele in feno
Non ha pietà per me:
Un follogine un veleno

Un fulmine, un veleno Ditemi almen dov'è. via disperato. Lau.

Lau.
(1) Sul poggio tra fe lagnandosi, e poi nell'agitazione si alza.

u. Va col demonio in petto:
Nonvoglio abbandonarlo il poveretto, lo siegue,
S. C. E. N. A. IX.

D. Rofa , e D. Tammaro .

On so dove mi fia., Ta Fermati moglie;
Deggio parlarti Ro. (Affetterò doscezza
Forse chi san, lo vincerò.) Che vuoi?

Jar. Siedi, ed afcolta, come Golla Patria ho penfato

Rendermi un Cittadino benemerito.

Re. Socrate è stato sempre

Un uomo degno, ed io, sciocca briccona,
A torto tante volte

L'ho bastonato; ma da ora avanti-Sarò con lui un oglio.

In E quetto appunto, moglie mia, non voglio. S'infalvaticherebbe

La mia virtù fenza la tua moleftia:
Baftonami; cuor mio, come una beftia;

Questo non sarà mai anzi tu devi, Qualora io manco, come un mio Padrone

Pigliarmi col battone.

Gosì mi aveffe Socrate lafciato Qualch' efempio di questi, che a quest' ora Ti avrei già rotto un anca;

Ma che ci fai, ben mio? l'esempio manca. Ass. (Sì, maledetto, toccaini:

Vedi, quel che puoi fare, Che ti fò colla testa caminare.)

Per obbligarmi in tutto la mia Patria,

Indovina, Xantippe,
Che ho penfato di fare? Ro. E che sò io.
Ma pure? Res, Oh Dio! finifci

\* /

Di

ATTO 126 Di darmi corda : dì. Ta. Senti , e stupisci. Voglio pigliarmi un altra moglie... Ro. Prima faldandoli colle mani ful vifo. Pigliar ti possa il Diavolo. Briccone,

Dunque tu speri di vedermi morta? Ta. No, cara mia, t' inganni Socrate primo in un istesso tempo Ebbe due mogli, e due ne voglio anch'io. Quella da qui, e tu da quà. Che forse Per softenere il peso di due mogli Non fon ricco abbattanza? Ho tanta robba, che mi fopravanza.

Ro. ( Io non sò più che farmi Con queito matto . Bastonate , ingiurie . Non lo scuotono più . Tocchiamo via La firada ancora della gelofia. Forse chi sà? ) Tu dunque

Sei risoluto già? . Ta. Risolutissimo . Ro. E chi farà la nuova Spofa ? Ta. Afpasia La figlia di Platone

Ro. ( To l' ho da subbiffar questo briccone . ) Ebben qualora vuoi Prenderti un' altra moglie,

Voglio un altro marito anch' io pigliarmi Anch' io la Patria mia voglio obbligarmi . Ta.E con quai figli ? questo , questo è il punto Ma lo sposo sarebbe ? oRo. Eccolo appunto S C EMNIA X

Ippolito , e detti . . . ) OH bella! il Signor Greco vedendo Ipp Delli due pipiftrelli imbalfamati? Ro. Questi farà lo sposo mio . Ippolito, Dammi la mano. Ip. ( Come ! 1

Che fignifica questo?) Ro. (Lo fapral Secondami per ora.)

E ben , Signor Filosofo,

Non

P R I M O. 2

Non dite nulla? par che vi dispaccia Questo mio matrimonio. Due mariti Voglio ancor'io in un istesso tempo. Questo da qui, e tu da qua. Che sorse Non son ricca ancor'io bastantemente?

Non fon ricca ancor' io bastantemente?

Ta. Moglie t' inganni: non m' importa niente.

Ro. (Bestiaccia maledetta

Non lo rocca nemmen la gelosia!)

Ro. E mi potrai vedere

Al paffeggio, al teatro, ed al festino Con Ippolito a fianco?

Ta E perche no, mio bene? affai in oggi Si veggono forniti

Di pazienza Socrarica i mariti.

Ro. (To gli darei de' schiaffi; ma l'attacco de Bisogna rincalzar con quel vigliacco.)

Sempre in festa, sempre in gioco (r.

Sempre in festa, sempre in gioco (1) Noi staremo, Idolo amato.

(Or che pario, vedi un poco (2) Mio marito cofa fa.

Non fa nulla?) vieni quà... (3) Tu fei uomo, o fei cavallo?

Parla, di, rifpondi a me. Le finezze non fon buone, Coll'ingiure non fi arriva, Non fi arriva col battone,

Questa tua è malattia, E' malia . . . che cos' è? Ah che il pianto mi fossoca,

Rifletrendo al caso mio . . , Fosse qui quella Bizzoca , Che mi seci unir con te. via con Ipp.

B 2 SCE-

2) Sotto voce al fudetto.

3) Prendendo per petto il marito.

28:

S C E N A XI. D. Tammaro folo, indi Cilla, e Calandrino, poi Mastro Antonio.

Ta. Ran testa stravagante!
Necessaria però, che senza questa Non farebbe rifalto la inia testa.

Cil. Socrate, mi hai portata

Quella camicia vecchia per il pupo ? \*

Ta. Che camicia, Aspasiuccia? io ti ho portato Un bel marito. Cil Un marito! Ta. Basta. Cal. (Oime! che sento.) Cil.E quando me lo date? Ta. Tra poco. An. Allegramente Masto Socrate:

L' Aracolo s' è sciuovoto, e tu si stato Da tutte judecato

Pe lo chiù sapio della Magnagrecia.

Ta. To! come? An. Si, tu fei Tra i mostri della Grecia il mostro raro.

L' Aracolo d' Apollo parla chiaro. Sà che sà, se sà, chi sà, Che se sà, non sà, se sà;

Chi fol sà, che nulla sà, Ne sà più di chi ne sà.

Dimme : tu si na bestia? Ta. Si: lode a' fommi Dei.

An. Dunque il più fapio della Grecia fei. Ta. A te mi umilio, arcoserente Apollo.

An. Orsu viene a la Scola a fa lezione A li Scolare tuoje, che quindi poscio

Con una manta 'ncuollo all' uso antico Per Modugno in trionfo Strascinar ti vogliamo. Ta. Or crepa adeffe Xantippe linguacciuta:

La mia bestialità fu conosciuta. via con M. Ant.

Cilla, e Calandrino.

Cil. UH! poveretta me!
Cal. Cilla mia, che cos'è? Cil. Socrate se n'è andato.

E quel che mi ha prometto, non mi ha dato, raccoglie in fretta le sue cosarelle, e le ri-

pone in faccoccia. ' Cal. Dunque tanto ti preme La promessa di Socrate? Cil. Ma come, Si tratta di marito, e che burliamo ?

Non lo perdo di vista... va per partire. Cal. Ascolta ingrata: e puoi così lasciarmi, Dopo avermi ferito?

Cil. lo ti ho ferito?

Siatemi testimonj... io non sò nulla. Affè ci mancherebbe. Queit' altra pallonata,

Di andare carcerata.

Cal. Non dicetti di amarmi? Cil. E che fu qualche botta di coltello?

Cal. No , cara : anzi vorrei , Che tu mi amassi sempre. Cil. Si, t'amiamo. Cal. E mi vuoi per marito? Cil. Senza meno. Cal. E se venisse l'altro, e ti volesse?

Cil. Mi sposo tutti due: non si potesse?

Cal. Due mariti in un tempo! Cil. Si . che sarebbe tossico? quell'altro,

Se fosse bello più di te, potrebbe Con me scherzare. Cal. Ed io? Cil. Tu potreiti scherzar con Papà mio. Cal. Mille grazie, ah ah ah ... bella innocenza!

Cil. Cos' e? tu ridi! eh, Scimia, Vè, ch'io m'infumo, fai? non ti credeffi,

Di trovare una sciocca:

Ho tanto fenno, che mi arriva in bocca, B 3 Son

Son giovinetta,
Ma non fon femplice,
Che la calzetta
Mi so ftirar.
Io so di mufica,
Io so ballare;
So anche teffere,
E so filare:
E quando è festa
La civittina
Dalla finestra
So ancora far.

Vedi, Don Procolo, Questa ragazza, Se or scema, e pazza

Si pud chiamar. viano. S C E N A XIII.

Sotterraneo, o sia Cantina destinata per la Scuola di Socrate. In sondo di esta rustica scala praticabile, per la quale si ascende ad un passetto, che termina in alto con una piccola porta similmente praticabile. Da un lato della Scena altra porta, dalla quale per pochi fealini si cala al piano, anche praticabili. D. Rosa, Lauretta, e Ippolito: indi Emilia dalla porta vicino al piano, e poi D. Tammaro vessito da Filosos all'antica maniera, seguito da M. Antonio, e da quattro suoi Discepoli, vestiti all'uso de Passori della Bassicata,

e finalmente Cilla, e Calandrino.

Ro. Itto: venite meco. lo non veduta,

Voglio offervar quest altra

Pazzia di mio marito: e se mai vedo,
Che colla figlia di quel malandrino

Faccia tantino il matto,

Farò con suoco terminar quest' atto.

Laus

PRIMO.

Lau. Ed io vorrei, Signora, che faceste Col matrimonio del Signore Ippolito Terminar la Commedia.

Ir. Forse terminerà la mia Tragedia.

Ro. Non temete: io qui fono. Vanno per la Scaletta, e si celano dietro la porta superiore. nel tempo fteffo, che l'Emilia comparifce per l'altra porta vicino al piano, e poi ritorna a celarfi. Em. ( E gul fon' io

A difender, se occorre, il Padre mio.)

An. Salute, Mafto Socrate:

Comme mo te vedimmo Te pozzamino vedè da ccà a cient'anne.

Ta. Baita. Platone, baita. Non occorre Impegnar la tua lingua nel mio fondo. Il fondamento mio già noto è al mondo.

Monta su di uaa tina , afiftito da M. Ant., e dalli fuoi. Difcepoli.

Cil. Uh! te! han posto Socrate

Sopra, una mezza botte! Che lo voglion brugiate il poverino?

Cal. Oibò . Egli è vettito da Filosofo. E sta sulla sua Cattedrag mon il men Per dar lezione alli Scolari fuoi .

Ro. ( Cattera! è qui la cara mia rivale. ) Dalla parte superiote; e da volta in volta A lascia furtivamente vedere .

Ta. ( Ah, Xantippe, ove fei coll' orinale!) Oh, Aspasia, a tempo. Siedi Sul mio finistro lato: e tu Platone. Siedi ful deftro mio. An. Nfaccia a lo Masto Pratone non s'affetta. Ta. Io te ne priego.

An. Oh quando è poi così, mi accorcio, e piego. Siedono tutti, e dopo che D. Tam. ha dato un'oc-

chiata di tener zza a Cilla , si spurga per parlare. Cal. ( Poter di Bacco ! Socrate con gli occhi

B .

32 A T T D

Mi vuol mangiare il caro bene amato.

An. Silenzio, ague: ca Socrate ha rafcato.

Ta. Diletti alumni: altiffime speranze

Della Bafilicata,

Due sono i fondamenti

Delia filosofia, mufica, e-ballo.

Fuggite i libri: questi

Son la vergogna dell' umano genere : Son gli affassini della vita umana.

Credete a me : la vera

Filosofia è quella d'ingrassare.

An. E di, che nce può n'ette allebrecare.

Va chitr'n' aseno vivo,

Che ciento para de dotture muorte. Ta. Musica, e ballo, Alunni miei. La musica

Diletta, e fa dormire, La Ginnastica poi fa digerire.

Ro. (Che testa squinternata!)
Ta. Ora parlandovi

Della Musica in genere: Discepeli, Abbiatelo per massima: il dissicile

Non fu facile mai, effendo il facile Una cosa contraria alla difficile.

Or io, che son filosofo,

Conoscendo superflui que tre generi

Diatonico, cromatico, enarmonico,

E che la prima acuta, e quarta grave, Che doveano fuonar Diatesfaron,

Erano seccature : risolvetti

Di rompere tre corde

Al Tetracordo mio, ed una fola Ce ne lafciar appena: e da qui venne Quell'aureo detto pol,

Tu mi hai rotto tre corde.

E l'altra poco tiene. Or riducendo Ad una corda fol tutta la musica.

E in conseguenza i musici

Tut:

Tutti legati ad una corda istessa, Con certezza sicura La musica sarà facile, e pura,

An. Mmalora! tu tenive

Tutto to zuco ncuorpo?
Ta. Che succo? io sono un asino;

Ma come che teneva

Socrate artico il fuo Demonio, anch' io Tengo il mio nelle viferre, che parla.

Per la mia bocca, ma ti giuro, amico, Ch'io non capico affatto quel che dico.

Ca. Vale a dir, ch' è lo stesso

Filosofo, che offetso? T.a. E che ci è dubbio? Or va, Simia, a pigliare

Il mio nuovo intromento. In atto prattico Vi voglio, Alunni miei, tener convinti, Che non vi è corda fimile alla mia.

An. Senza pregiudicà la Vicaria.

ritorna Cal. con l'istromento.

Ci. Uh tè ! questa è una coscia di Cavallo. Ta. Alunni, or ascoltate.

E tu, mia bella Aspasia,

Gradici del mio canto, e del mio suono. La Ritmopeja, che a te sacro, e dono. appoggia l'istromento sulle spalle di Cal., e suona.

Luci vaghe, care stelle,

Di quest' alma amati uncini : Svavillanti cannoncini,

Che smantellano il mio cot,

Or che dite? questa corda Non l'accorda il Dio d' Amor? Ne' suoi tuoni troverete, Che passione voi volete. Vini l'affanna chi

Vuoi l'affanno? ahi ... ah... Vuoi fospiri? ehi ... ch ...

Vuo

ATTO - 34 Vuoi lo sdegno? ohi ... oh ... Vuoi il pianto? uhi ... uh ...

Ma le note le più belle Sono quelle poi d'amor.

Luci vaghe &c.

Cal. Bravissimo. Ro. ( Vedete, a Ip. ful passetto. Che bella tresca? ma li voglio rendere.

Il controcambio.) Ip. (Che volete fare?) Ro. (Un dispetto da farli un pò arrabbiare.)

viano per la porta superiore. An. Socrate, chella mufeca

Te l'aveile mmezzata il tuo demmonio? Ta. Perchè me ne domandi?

An. Ca nc'è pe dinto casa de lo diavolo. Ca. E pur con un Padrone viaggiando.

La steffissima musica In Parigi io trovai.

Ta. Eh! colà il guito è delicato affai. Ti piacque, Aspasia, il canto?

Ci. Per dirvi il vero, mi parea fentire Un cane bastonato . Ta. Poveretta! Non omnibus Corintio entrar licetta.

Au. Orzù, Socrate, è tiempo

De darte lo triunfo . E buje fegliule, Zompanno attuorno a isso. Jate cantanno puro

Che parole greche, che fapite.

Ta. Ma prima di faltar, miei figli, udite. Non vi è nella Ginnastica, chi sia Più della Pulce elastica . Io presi un giorno a misurare un suo Più picciol falto E come? Con due punti fillai li due confini Del falto fatto, ed indi Impressi nella cera Li piedi poi della bestiola, e dopo Col compaffo ne prefi la mifura,

RIMO.

E ritrovai, che avea faltato poi Trecento e nove piedi delli fuoi. Questa regola dunque

Abbia ciascun-di voi, e diverrete Li primi faltatori della Grecia.

An. E facitelo sa, ca non c'è auto. Pe romperve lo cuollo, che ito fauto, C . O . R . O .

> Andron apanton (a) Socrates fofotatos .

Ant. Patron apantalon Soreta fcrofotatos .

Ts. Ton d'apamibomênos.

Ant. Va chià mmalora, ca nce spallammo...(b)

Ca. Quand' io m' infiammo salto a tempesta... Oimè la testa! Ca. La gamba, oh Dio. Ta.

Ant. Lo vraccio mio ... mm' ha fatto trà. ..

Çi. Ah ah la vifta vale un docato ...

Ti hai fatto male? Ca. Son rovinato! Ta. E io mo, animale; vago a zompà! Ant.

Ta. Zitto .. parentefi. Quando fi tombola, (c) E fi rompessero anche le costole. Non fala macchina che folo smuoversi.

E il centro perdere di gravità. Ant. Ma vì lo diavolo, comm' a propofeto

Mo fciofcia a Socrate, pe nce zuca. Ci. Io voglio ridere: tornate a far.

Lefto ... Leftiffimo ... torno a faltar ... Ca.

Evviva Simia, ma fatti in là . Ta. B 6

(a) Li Discepoli di Da Tammaro cantano, e sala tano per istrutti nella ginnastica, e lo stesso fanno gli attori, a riferba di Cilla, che fiede in un angolo, e si divertifce colli fuot straccetti, e bambocci.

(b) Saltando fi urtano confusamente tra loro, e vanno a terra ...

(e) In aria magistrale .

An. Via ncoronammolo: menammo va.

## C O R O.

Andron apanton (a) - socrates fofotatos.

An. Patron apantalon Soreta scrosostatos.

Ta. Ton d'apamibomênos.

Di pampini di guercia (b)
Ricevi fta corona:
Meriteretti in tefta
Na cercola in perzona,

Ma se le forze mancano,
Pigliane almeno il cor.
Ta. Quetta corona accetto;

Ma con Afpafia allato,
D'altra corona afpetto
Vedermi incoronato,
Afpafia, colla Patria
Dobbiamo farci onor

Ca. (Che diavolo mai dice!

Che razza di parlar.)

D. Rofa fopraggiugue con Ippolito, che porta una Caitarra, Lauretta, e detti:

Ro. Piazza... piazza... Ip. Date loco...

Lau. Fate largo un altro poco...

Ro. Scendi giù... Ta. Ta che vuoi far?

Ro. Di Chitarrica armonia
Un trattato voglio dar.

T. Porcheria .. porcheria ...

Ro. Ed a te, anima mia, ad Ipp.

Voglio il canto dedicar.

Ta.

(a) Li Discepoli cantano, e saltano nuovamen-

te, e poi M. Antonio incoruna D. Tammaro.
(h) Gli mette in testa una corona di erba.

Ta. Erefia... erefia... Io già tocco l' istromento, Ip. · Per l'orecchio dilettar. Ta.

Io non fento ... io non fento ... E tu canta, e al bel concento Fa quelt' anime bear .

Tradimento ... tradimento ...

Taci, olà: ne più parlar Lau. Ip. Ca. Ci. a 4. Via tacete in carità

An. Zitto mò: che nc' haje da fà 3

Quetta è cosa da crepar. Ta.

Volle il destino mio, volle il mio fato, (a) Ro. Ch'io desh ad un crudel questo mio core Pascere lo facea quel dispietato.

Di lagrime, sospiri, e di dolore. Compassionando il suo dolente itato, Me lo ripresi alfin dal traditore: Ora lo dono a te, mio bene amato,

Trattalo con dolcezza, e con amore. Viva, viva... Ta. Viva un corno. Tutti.

Taci dà: nè più parlar. Re. Miei alunni pecorini, Sulle cetre, e i violini

Fate voi la tarantella, Che ginnastica più bella Infegnar vi voglio quà. (b)

Oh miei sudori buttati in aria!

Oh diffonore dell' Accademia!

Ro. La. Ip. 3. Questa è ginnattica, cotetta è musica, E' queite il fiitolo che vi sgorgozzoli,

(a) Ippolito suona la Chitarra, e D. Rosa canta, intanto D. Tammaro-smania, si contorce, e si ottura le orecchie .

(b) Li discepoli di D. Tammaro prendono le loro cetre, e violini, e suonano la tarantella. D. Rosa balla, chiamando in piazza tutti ad uno ad uno,

## TTO

## SCENA PRIMA.

Camera.

Lauretta, Cilla, e Caldnorino

Cal. T Auretta va : conduci pur costei Da donna Rofa, e dille Che la tenga in ottaggio Della mia fedeltà : ch'io . ravveduto . Mi fo del suo partito, Ne aderente più son di suo marito.

Lau. Che mutazione è questa?

Cal. Non voglio, Laura mia, perder la testa Tra poco, mia Cilletta, Ci rivedrem: frattanto in compagnia

Tu starai di Lauretta.

Cil.Oh questo no. Cal. Perche? Cil. Mi piglio fcorno Lau, E di che, Cilla mia? Io sono Donna, Come sei tu: Son ragazzetta anch' io:

Infieme giocheremo, mangeremo ... Cil. E faremo all' amore? Lau. Lo faremo

Cil. Si : faremo il malanno .

Lau. E perehè non fi può ? Cil. Ci manca l'uomo. E che diamine, che? fei proprio sciocca ... Lau. ( Par che l' intenda la mia cara gnocca, ) Cal. Non dubitar, Cilletta mia dolciffima: Subito farò teco i Intanto, cara.

Se Socrate venitle,

Non gli parlare. Cil. Io parlargli? affatto. Nemmeno il brutto cane mi ha voluto Dare un pezzetto di camicia: or vedi . Se più fi-può il mio fangue

ATTO Accomodar col fuo. Cal E dici bene: Ma fe a parlar ti viene Un altra volta di marito? Cil. Taci: Io mi voglio, sposare con un asino. Pretende nulla questo mio Signore? Lau. Il gufto è delicato. Cal. E perchè un afino, Se qui son' io per te? Dunque, mia Cilla, Affatto to non ti premo? Cil. Ah, Scimia mia, e come fiete fcemo! Io quando diffi afino, potevivo Idearvi che in corpo lo parlava di voi . Cal. Grazie infinite . Lau. Ah ah ... bel complimento. Cil. Noi furbette, Quando parliam con gli uomini;

Parliamo sempre in cifra. Non è vero, Lauretta? Lau. Oh certamente.

Cil Avete da far poco con noi femine. Sai, come siamo maliziose? Caspita! Cal. Oh! si vede da te, che la malizia

Ti arriva alle pianelle. Cil. Tu non fai, come fiamo bricconcelle.

Se una femina vi dice . Bel zittello mio bondi : Con il core si disdice, E un malan vi manda li. Laura, Laura, va così?

Con voi parla, mio Signore, Ma cost so che non è. Son le donne tutto core, E lo veggo ben da me.

C.il. Me tapina che buggia! Tu t' inganni , Cilla mia , Lau. Siamo pure colombine ...

Siamo tante malandrine . €il. Siamo candide. e fincere ... Lau. Siamo falfe, e menfognere. Cil.

E' per gl' uomini la donna Tutt' amore, e fedeltà. Uh! che schiaffi la mia nonna Ti daria fe staffe quà .

Seguitate, ch'è la gara

Troppo cara in verità. viano La.eCil. II.

S C E N A II.

Il mio Signor Filofoso voleva Colla granfetta togliermi di bocca Quelto tordo gentil? ma questa volta Accadde al fer mio zucca, Quello che accadde a' pifferi di Lucca. ). Signor Bibliotecario

Senza la biblioteca, dunque lei Conobbe alfin, che mio marito è un matto. 21. E chi non lo conosce?

o. E pur vostignoria

Con una faccia a prova di faffate, L'incensava a due mani .

al. Ma che ci fa, Signor? fiam Corteggiani, Li tempi sono scarsi: li Padroni Voglion' effer grattati, e noi grattiamo.

Queito è parlar da galantuomo. Ro. Questo E' parlar da birbone. Io sò, che in Corte Vi'è pur chi penfa, e vive

Con massime di onor. Cal. Ma questo tale Come termina poi? all' Ospedale.

Ma balta: a penitenza

Eccomi quì . Serbatemi Cilletta , E di me disponete a barda, e a sella.

Ro. E ben ritrova il modo

D'indurre mio marito a dar l' Emilia Per isposa ad Ippolito. Cal. Non altro? E' bello e ritrovato . Il mio parere ... Ip. Taci: Tammaro vien col suo barbiere.

ATTO Ro. Che gli venga la peste, Donn' Ippolito, Ritirati in difparte, Voglie ancora Con lui parlare, e poi Ti chiamerò. Ip. Mi raccomando a voi. si ritira nella Scena, e da volta in volta & fa veuere furtivamente. S G E N A III. D. Tammaro , Maftro Antonio , D. Rofa ; e Calandrino . Ta. CImia Bibliotecario, afcolta... oh Dei! O. avvedendest di D. Rosa Il mio canchero è qui. Ant. Vota cocchiero, Ca la via è sfonnata... Tam. Perchè parti? Ant. Perchè fento da lungi Un terribile feto di carocchie. Tam. E bene in quella ftanza Attendimi fintanto Ch' io non ti appello .. Voglio favellare Con quella offeffa. An. E fi te schiatta n'occhio? Tam. Voleffe il Ciel: la mia pazienza allora

Rifaltarebbe meglio

Sulla mia guatta faccia veneranda; Ma tanto poi dal Ciel sperar non lice,

Ant. No: statte de buon core.

Ca sta grazia tu ll'aje:... E fi manc' ogge, non te manca craje.

Si ritira in un altra scena . SCENA

D. Rosa, D. Tammaro, e Calandrino, Cal. (T TEdiamo un poco, dove Termina questa Scena. )

Ro. Ehi: tu?.. non fenti? Tam. ( Con me non parla certo. In questo modo Se fi chiamaffe un favio, sentireiti

Suonare in Grecia le campane ad armi. ) R. Tu., chi. a chi dich'io! Tammaro, Ta. Tammaro!

Che

43

he Tammaro? chi è Tammaro?
ov' è più questo Tammaro?
octate solo in questa stanza io veggio.
( Se lo fate adirar, farete peggio.) a D. Rosa
( Moderiamoci.) Siedi,
Marito mio. Tam. Sediamo. seggono.

. Informma noi staremo Sempre in discordia? sempre?

m. È chi ci colpa? tu. Ro. Io! mai tal cosa; Ci colpi tu...

Ci colpi tu...

o. Tu, tu ci colpi...

am. Non è vero: lo giuro pel Dio Pane,

Deità della Grecia.

o. Ed io lo giuro per il Dio Formaggio,
Deità della Puglia.

am. E ti par poco, avermi Profanata la fcuola?

Ro. E ti par poco, avermi Rovinata la casa?

Tam. Non ti par nulla, avermi Rovinati i discepoli,

Derifa la ginnastica?
Ro. Non ti par nulla: avermi

Proposto Mastro Antonio Per marito di Emilia?

Tam. Ti par cosa di niente, alla mia corda, Che un altro poco tiene,

Anteponere il suono Di chitarra proterva?

Che dirà Grecia? che dirà Minerva?

Ro. Ti par cofa di niente, con tua moglie Dichiararti per Cilla, Quando nemmeno è degna

Di star meco per serva?

Che dirà Grecia? che dirà Minerva?

Cal

ATTO Cal. Ma lasciate i rimproveri una volta. E diamo un equilibrio a la bilancia. Riguardo a Cilla... Tam. C. la I chi e Cilla? E' uscito Cilla adello . 5 fouis Air ma . Ma riguardo a colaci-Non accade a tro dir. Gia los moletto La dichiarat forta confliction (Oh Dio!) Ro. (Non ti agiraray a file, a Tal. Che parla un bisteri. Pi a E' in poter mio, ed to fon viva aneora: Lascialo delirare in sua maiora. Pensiamo per Ippo ito. ) Cal. E ben reiti appagato il vostro genio: Vuol però la giuffizia. Che compensata pure in qualche parte La compiacenza fia di voltra moglie, Tam. E che ho da fare? . Cal. Date. A voftra figlia Ippolito. Che dite? Tam Ma Platone... Cal. Platone è un gran filosofa, E la legge di Socrate. Qualunque sa, rispetterà, Tam. Va piano: Ho già penfato, come Salvar la capra e i cavoli. Platone Non averà di che lagnarii, e Ippolito Spoferà la mia figlia, Ro. Ah caro mio marito, l'abbraccia. Cal. Oh Socrate immortale! gli bacia la mano. Tam. Chi bene sà pensar, non pensa male. Ro. E si faran le nozze quetta sera? Tam. Questa sera? or: adesso: in questo istante. Chiamate Donn' Ippolito, chiamate La mia diletta figlia: nozze, nozze, Io voglio al mio Laerzio Oggi fomministrar novello inchiostro. Ro.Oh contento! Ca.Oh piacere! (il porco è nostro.) Per quelt' azione, così magnifica CoSECONDO. 45
Come un pallone, la fama garrula
Per tutto l'orbite vi balzera.
Socrate, Socrate, diranno gli Artici:
Socrate, Socrate, diran gli Antastici:
E fino il Diavolo con voce chioccia,
Socrate Socrate risponderà.

(Ma verrà Cillide nel mio Cubiculo, Ma Cilla amabile la mia farà.)

parte, e s'incontra con Em. e Lau. S C E N A V.

D. Rosa, D. Tammaro, indi Emilia, Lauretta,
Calandrino che ritorna, Ippolito da una
parte, e Mastro Antonio dall'altra.

Parte, e Majrro Antonio dali dara.

Jeni, Ippolito, vieni, Emilia e tua;

Ip. Come! ah l'alma mi manca!

Tam. Vieni Platone. Ant. Jammo mazzafrancaj

Tam. Vieni Platone. Ant. Jamino mazzatrancaj Cal. Era qui voitra figlia. Em. Eccomi pronta Al paterno volere.

Lau. (Gran folla all'osteria! stiamo a vedere.)
Tam. Mia figlia, il mondo dice,

Che son' io il tuo Padre,

Per la forte ragione Ch'io giammai non poteva efferti Madre.

Ora dando per vero

Che mi sei figlia, voglio, che diffingui Qual disterenza ci è tra Padre, e Padre. Molti sanno morire

Disperate le figlie,

Per non darle un matto: lo per l'opposto, Con faggio avvedimento,

Due mariti in un punto ti presento. Sposali dunque entrambi, e il mondo impari,

Come i Savi risolvono gli affari.
Figli, ma non di Padre, «Ip. e Ant.

Ecco la vostra Moglie: Fatevi, o figli, opor.

Fi.

T T OFiglia, diventa Madre: Anticipa le doglie : Confola'il Genitor. Ch'io dalle stelle gravide Già veggo in te discendere Filosofi, mitologi; Istorici, Antiquari! E tra medaglie, e niccoli, Sarete voi miei generi, Le due corniole celebri Della futura età. Tanto prevede, e annunzia

La mia bestialità.

SCENA VI. D. Rosa, Emilia, Lauretta, Ippolito, Mastro Antonio . e Calandrino .

Ro. A Atto briccone! Cal. Teita di pancotto: Ip. VI Uditti , Emilia ? a questa pazza legge Il risperto filial, che ti configlia? Em. Povero Genitor, povera figlia! Lau. ( Veramente la legge tanto male

Poi non farebbe, fe la stasse in uso.) Ant. ( Vi mo, c'auto gravunchiolo mm'è schiuso.)

Ora sa, cammarata, 2 4 0' and 6 .. Giacche avimmo d'april ragion cantante, Vedimmonce la a cinco primerelle,

Chi de nuje primino l' ha da da la mano. Caccia dalla fa coccia un mazzo di carte.

Ip. (Io perdo la pazienza.) Ant. Che facimmo? Co perucca, e pollanca? Ro. E vanne in tua malora,

O ti rompo le braccie. Ant. A chi ? a Prato ne? Ro. A te a te. Ant. O diavolo!

Ip. Se più parli di nozze: Se più ardifci guardar l' Emilia in faccia,

Io l' anima ti paffo a Ant. Oje perucchella , Non

SECONDO.

Non te credete asciare Marto Socrate, Chè no facco de mazze? ca la mia E' n' auta specia de felosochia.

Io zompo arreto, e piglio vreccie... Ip. Indegno .. Se gli avventa fopra, ma è trattenuto.

Lau. Cat. a 2. Che fate? In. Oh Dio! lasciatemi . . .

Ant. No lo laffate, ca ne faccio agniento.

Car. Per carità soffrite . . . a Ip. Ip. E foffrir deggio, che ful volto mio...

Ant. Zitto mo co ito volto, ca nce tiene Benedica na petena,

Che mancoste la scozzeca

Na cannonata carrecara a punie. Em. E lo vuole infultare!

Ip." Ma lasciatemi alsin ... Ro.. Ma che vuoi fare? -

lp. Voglig di quell' audace Punir' l' infame orgoglio ...

Tu d'Infultar capace?

. No, che fosfrir non voglio; Ne lo permette Amor.

Nell' alma mia lo fdegno Non può calmarfi, indegno.

Nè può frenarsi il cor.

Terminata l'arta fi stacca da tutti, e prende a ccalci Mastro Antonio, e lo seguita così dentro la scena . U.1

Ant, Va chià ... mmalora cioncalo ...

Ca mme stracce la toga ... fus' acciso ...

S C E N A VII.

D. Rosa , Emilia , e poi Ippolito , che ritorne

con Lauretta, e Calandrino.

O spettacolo in ver degno, è di riso, Ecco un nuovo diffurbo! Ip.Compatite Un mio breve trasporto , Lau. Ma calzante.

ATTO Cal. Il fatto è fatto : ora veniamo al punto . Ib. E bene, Emilia mia, vorreiti ancora Dipender da tuo Padre? Già vedetti Nel maritarti a doppio; ch' egli ha fatto, Ch'è tra i matti arcimatto. E tu vorrai delle fue pazze idee Effer più pazza esecutrice? Eh via Risolviti una volta ad effer mia, Em. E perchè mai tu vuoi, che con un fall Io macchi l'innocenza Dell'amor mio? Ti spo serò, qualora Preceda le mie nozze Un paterno comando Cal.E fiamo li: ma s'egli è pazzo diavolo. Em. Potrà guarir, Frenetico Egli è di pochi giorni, e se ritorna, Come io spero, in buon senso, e che mi tro Serva del mio capriccio, E d'Ippolito moglie, io non mi espongo Ai rimproveri fuoi? Ancor che foise Debole sempre il suo pensar, contance Pur fempre alle fue voglie Tenni le mie legate: Or perchè mai bramate, Ch' io perda in pochi istanti Il dolce merto di tanti anni, e tanti? Ro. Ma'tu, sposando Ippolito, Ubbidisci benissimo a tuo Padre: Egli già due te n' offeri poc' anzi, Prenditi questo tu, e l'altro reiti A nettarfi la bocca, Che finalmente uno te ne tocca.

Em. Oh Dio! a poco a poco Io mi fento fedurre . Ip. Emilia mia, Abbi di me pietà. Lau Via, che faccia. Em. E ben: si trovi il modo,

Che ad Ippolito folo

Oggi dal Padre deftinata io fia

Ed ippolito avra la deftra mia

De Ah Calandrino amato ...

Cel. Non-più tacete ... Il modo è già trovato .

Ro. E cho penfi di fare? Cel. Udite... oh carteral

Viene vostro marito aquella bustola, Nascondetevi dietro a quella bustola, E date orecchio a tuttociò, ch'io dico: Ch'io parlando con dui, farò comprendervi, Quel che'dovere fare; Tu; Lauretta;

Ip. Vieni mio desce amore; Em. Rendimi, amico Ciel, la pace al core.

Si ritirano D. Rosa, Emil e Ip.

Lauretto, Calandrino, e subito D. Tammaro, e

L. R to che deggio far cal Devi dar ciarle
A Maftro Antonio, acció no venga apprefio
Al mio Padrone, quando ha da venire
Con meco in certo luzgo, che ho penfato.
Ta. Ma veramente fosti bastonato ? a M. Ant.
Ant. Comma na betti a. Ma so ca il tiette:

Ant. Comm'a ha bestia. Ma sò cca li tieste
omaccennasdo Lauretta, e Calandrino d'i
Parlate vule nche battaria de cauce

Aggio avuto mo mante? Lua. Il poverno Facea pietà Cal. Pacca spezzarmi il cuore. Ant. No, Socrate, sta vota

"Si tu non te resiente", lo nce so 'mpiso.

Ta. Platone, Ant. Gnò? Ta. Buttati inginocchioni,

E domanda perdono ai Greci Dei ...

dur. E perchè mò? Tap Perchè un ingrato set. Dimmis qual'è la via della Sapienza? dut. Potta Sciuscella stretch del Carbino.

Ta,

To Ton intendi

Ta. Non intendi,

Pecchè addinmanne? Ta. La pazienza è firadi Della virtù: le baftonate fono (s.) Strada della pazienza. Il Savioge l'afino Sono fiecchi tra loro. Il Gielo dunque.

Ti vuol perfezzionare,

ant. Lo Cielo veramente

Ne potea fa de maneo de pigliarse Sto fastidio pe mmes Cal. Eh!-mi dispiace Che se lo pigliora più di una volta :

Lau. Ne prese già la via le parte de la parte l'in. Ant. E chesta appunto è la parta lnia? con dispetto va a sedersi in un angolo della

con dispetto va a sedersi in un angolo della scena

Tanti abissi di grazie per Platone? Cal. Perchè Ippolito tien brutta intenzione.

Ant. Lo siente mo? Ta. Eelice te! t' invidice Ant. E ba to trova a apprectalo:

Fatte feornà pe mine, pozzo di auto?

Che per tua figlia difponendo vai, allo ci diffinguo dentro deponento del la literiche.

Dimmi un poco; di questo matrimonio Ti configliatti mai col tuo demenio d'I. Ta, Nò i Simia caro: Cal. Oh Dio li Socrate, primi

Senza cercar configlio al fue Demonio,
Nemen dava un occhiater 100 01 11
E tu Maeftro ... Tr. Ho fatto la frittata

si da un schiaffo, e resta pensieroso.

Cal. Ascolta: fa una cosa:

Accioni dentablem, quel che ti dico: )
Andiamo nel Grottone con la serva de la contraction de la contr

Cion

SECONDO.

Profilmo al tuo giardino, ed ivi prega; Supplice , e penitente il tuo demonio Che vifibil fi renda, e guidi feco . I L'ombra ancor di Cecilia La prima moglie tua, madre di Emilia. Tu con quetti configliati Del più e meno sopra queste nozze : Cosi almen frai flourg it of assis, a Tra Ippolito ce Platone ett san e de s Di non prendere qualche farfallone. Riflettici ( Udite ? woi; Signota; 1) 1.5.1 parla sottovoce verso la faena, dove flamb cele. ti Ippolito , D. Roja , e l'Emilia . . . . . Pare quell'ombra e faccia Donn Ippolito Quel Demonio, che ho derro. Andate preito.) Lau. ( Ghe furbo ! ) Cal. Che facciamo)? 1 Non ti rifolvi ? Tam. Ho rifoluro : andiamo.

vial con Calainerino.

S C E NY A Mall X Mariero

Lauretta, e Maffro Antonion:

Ant. A Ddo vaje, Maito Sociate, La Fermate?

Ant. A Do vaje, Mano obetate. La setimica de la conferir col·luo Delnonio, . E deve andarci folo . Ant. Buonviaggio. E dive andarci folo . Ant. Buonviaggio . Ed io mine ne jarraggio da mia figliema . ( Aveffe da veni chifio uninalora.)

Lau. Ma piano non fuggite.

Che non fon finalmente un coccodrillo.

Ant. Io non fuggo da te: fuggo da chillo.

Lau. Eh: si? Dire più preito,

Che per me non avete

Più quell'amor di prima, erudelaccio .

Ant. E chesto mo che ne entra?

Lau. Come che ci entra? forse non son'io La vostra innamorata?

Corporated on Mails

ATTO Nella notte paffata non vi ho detto. Che amor per voi mi allaccia, E voi mi avete sospirato in faccia? Ant. A mme? Lau.Si voi: che dico la buggia? Poi ve n' andatte via, E nel vostro partir mi posi a piangere: La mano vi baciai : E piangendo piangendo mini svegliai. Ant. Te scetafte? Lau. Sicuro ; fe dormivo. Ant. E fuls'accifa , di , ch'e stato suonno . Lou. Oh : siogno; fignorsi; ma è ftato tale, hist Che parea naturale naturale. Ant. Figlia mia, co iti suonne Chiantarriffe no chiappo 'neanna a Pateto Lau. (lo non sò più che dit, per trattenerlo.) Ant Orzu : Schiavo . . . Lau, Sentite : 1 on Poffo dar qualche fede a queito fogno? Ant. ( Ora vide Cupido . Comme diavolo tenta li felosoche! ) Statte bona... Lau Sentite. Ant. Tu vuò proprio, the Che benga: Donn'Ippolito? Lau.Ma vi piace il mio fogno? Aut. Po parlamino. Lau. Ma dite almen. Ant. Potta de craje matina! Si no 'nghiafto de pece, e tremmentina. Taggio ditto fatte bona?

T'aggio ditto, po parlammo? E tu torna, canta, e fona, Neoccia, zuca, dalle, nfesta. oll to Cara figlia benedetta,

Non ha il regno zueatorio, Zucatrice cchiù de te .... E tu faje ch' a ora, a ora

Po veni chillo minalora, C'ha l'arteteça co mmè. E finifci col malanno

Che ci vatta a tutte tre . ,

fugge e lo fiegue Lau,

for the

Orrida Grotta, nella quale s' introducono poche lifte di luce da qualche apertura fatta dal tempo nella volta di essa. Mettà del luco prospetto contiene un rustico muro con guan porta di vecchie tavole fermate da un chiavittello. L'altra mettà del prospetto viern formato da molti archi tagliati dallo scalpello nel sasso.

D. Tammaro con arra, Calandrino, e Cora di Furie.
Cal. Coo la geotta, Or invocate il vostro
Demone amico, e l'ombra di Cecilia.
Ed acciò non vi sia

Alcuna foggezione, io vado via. via.

Tam. Calimera, fuona l'arpa, e canta.

Agatonion Demonion, Poderaticon.

Coro. Chi tra quest' orride Caverne orribili Con greca musica, Che strappa l'anima, Ci empie di spasimo

Dal capo al piè?
Nel cupo baratro (a)

L'empio precipiti:
Ed il suo cranio
Serva a Proserpina,

Come di chicchera Per l'erbatè.

Fa. Simia... Simia... ajuto ... oimė! (b)

(a) Le furie ballano intorno a D. Tammaro feuctendo le lo ro faci in modo disdegnoso.

(b) Suona e cauta tremando.

ATTO :

54 . Me ne torno furie care...

Coron No ... mini . . . . n . crimi illimiy

Qui dunque ho da restare ? come sopra. Coro. State 1 . . vol . 'ov . . . . . . . . .

Ma fiate men rubelle, come fopra. Furie belle , almen con me . , . ...

Misero bufalo. Coro.

Almeno spiegati: Tra quefte fetidi

Nere caligini ......

Tremante, e pallido

Che vieni a far? Oul folo albergano

Sofpiri flebili.

Dolori colici. Affetti ifterici .

E tu qui libero

Ardisci entrar? Tam. Io fon Socrate, e vorrei (a)

Il mio Demone inchinar. E coll' ombra mi dovrei

Di Cecilia configliar. Oh degno Socrate

Coro. Entraci . entraci :

Cafa del Diavolo

E' al tuo servizio:

- Le porte ferree Si apran per te .

Scoppia un tuono preceduto da un lampo di bianchissima luce, e si riempie la Scena d'infinite stelle volanti : si spalanca la porta del prospetto are sopra piccola machinetta, formata a guifa d'un carro, fi ritroyano feduti? D. Refa da ombrandi Cecilia: adornata di fiori , e Ippolito bizzarramente veitito da Demonionsicus cutoff

D. Tammaro all'improviso spettacolo, colpito da forte timore, cade fulle ginoschia e tiema. a 2. Hando bene in mio conforte tuo tuo torno

Oggi torno a riveder.

Troppo devo alla mia forte:

Troppo devo al tno poter:

in cl .s . i calona idal Carro. in 3

Ip. Socrate, è qui Geciliano of punto de Il tuo Demone è qui. Parla, se vuol. Ta. Illustriffimo mio Signor Demonio ... val

Ombra adorata di Cecilia mia...

Ip.Tu tremi? Ta.Non Signore. Ip.E perche tanto Ti balza il corc in perta? Ta, E' rifpetto, Illustriffima , è rifpetto.

Ip. Mira la tua Cecilia in Ta. Benedica... Nell'altro mondo s' è ingraffata bene.

Ma che cosa ella tiene

Di nero in faccia? (a) Ip. Nel paffar che fece Il Fiume di Acheronte, ... Er

Una piccola goccia di quell' acqua Le andò ful volto, e la scotto. Ta. Corbezzolil

Ed :

(a) Vedeudoli un maschetino nero ; che D. Rosa tiene sul volto per non farst conssere.

A TT TO Ed or come ti senti, anima mia? Ro. Crudel, non dirmit tua : carat tar Ligt Se tale io fossi ancora; con Emilia di con i Tu non fareiti un idispietato Padre !! Chi, trafigge la figlia, pdia la madre, ic. Ta. lo trafigger la figlia ! ap b sting - store Ombra diletta itu t' inganni P anima ? ... Ip. Socrate, il tuo delitto Non accade negar, Tutto sappiamo, ..... Le nozze ffabilite Tra Platone, e tua figlia, ... Senza l'intefa mia, fon per l'Emilia. Una morte spietata: Ro. Sono per l'ombra mia unai ftoccata. Ta. Ma Platone ... 1 Ip. Che parli di Platone ? Come puoi un birbone sat Veitir d'un nome rispettabil tanto? Ta. Senta, Signor Demonio : lei non, creda, Ch' io faccia le mie cofe st Con gli occhi nelle fearpe. Io mi fognai Un gallinaccio tronfo , e pettoruto , " Che la purpurea tefta 19 5 311 ..... Univa quafi alla rotante codacaritis. Mi sveglio, e mis rammento 1 ... 16 ... Dels Cigno di Platone . La mattina . . . . . . . . Vien da me Maftro Antoniog winilui ritrovo Del gallinaccio mio la vera efficie i L' abbracciai :: lo baciai : 000. BEI LI ET A . E Platone secondo lo creai some oure lo Ma cue sola cila tic. ci isl oltaba suo suo Ro. Per Bacco, s'io non foffi least i anni Un ombra adeffo , ti daret de fehiaffi. Ta. Ombra cara, e perche? Roi Perche tu fei Un pazzo arcipazziffimo a o w in cora mi

Ro. Si Apazzo. Dimmi un poco: egil e da favio

Lung the yes . is he Profit,

Ta. lo pazzo!

Proporre, a Donna Rofa Di volerti pigliare un altra moglie? Di officire a tua figlia due mariti? Tam. Ma la popolazione... Ro. Sei un pazzo saun briccone: -Ip. Socrate, fi, concluda. . . . . . . . . Spofi Ippolito Emilia: Calandrino Sia marito di Cillatte un altra volta Torni a fare il barbiere Mattro Antonio. Tam. Veda , Signor Demonio ... Eli Ro. Di più fa donazione a D. Rofa Di tutta la tua robba! Com 10 10 1 Erapplettala, che porti inmini a co-Le brache in cafa , e gitti la gonnella . Ah tu non fai che brava donna è quella Tam. Ma io ... Ip. Se più t'opponi . 10/. Tuo memico farò, quanto ti fui Fido amico finora . 12 Ta. Ma fe., Ro. Birbante, e difficulti ancora? Perfido ti abbandono: ... siliM Fuggo: ti lascio: e al mio fatal soggiorno Paffero nuovamente de la planta del planta de la planta del la planta del la planta del la planta de la planta del la planta del la planta de la planta del la pl E fe nonici e Caronte, sin is a sil Per uscir d'imbarazzo; Mi accorcio i panni, e passerollo a guadazo. Ma tornerò, vertita; poi di lutto: 

E ti tormenterò la notte, e il giorno. 1. Socrate, trema. A lungo andar ti fcorno Se mai vedi quegli occhi ful volto A Diventatti due groffi palloniad iV

Die fou quettigli eftremi fchiaffoni, Di Cecilia, che freme conomet, 12 -Ma la cofa finita non dwn . . .

4. T. T 0: 2 Ce n'è per Mastro Antonio, 9110 s Per Cilla pur ce n'è in in a Con calci, schiaffi, e pizzichio Mi vendico per Baccoon al all the Ne voglio far tabacco an an ist Li fcortico, li fgozzo il . 32 Li ftrozzo per inia fe inoral Già, sò, che l'ombra mia sittata · cinut Dentro, la Vicaria li vist a i a Ha da finir per te. via. Ip. Socrate, che (fi fa ? Tam. Som nifoluto ... 7. Signor Demonio, lei mi dia lidenza: 177 Vado a disdirmi con Platone, e Aspasia! Se mi-difguito a lei; Un Socrate di stoppa io restereic. Non fon così balordo . . . . . . . . . . . . . . A rivederla, via Ip. E' nella pania il tordo. C E N A D XIL B. Roft Emilia, indi Lauretta, e detto. Ip. Milia, sei contenta? Em. 10 qui celata vidi e Quando l'arre operò. Vediamo adesso Quel che il padre risolve .- Ro. Allegramente Superato è l'impegno : Quel barbiere Uscirà di mia casa: e tu di Emilia J Carai alfin contento, sanadorti acuta sota casa sota casa penatti ofinora .o. intropia a concesti i A Em. E pure il cor sento tremarmi ancora. Ip. Ma non più tormentarti, Emilia mia;

In. E pure il cor fente tremarmi ancora.

Ip. Ma non più tormentarti, Emilia mia,
Con que palpiti tuol.

Leu. Guai colla pala: poveretti noi, affannata

Vo. Cos' e? Lau. Quella fciocchiffina di Cilla
Vi ha veduti dat buco della chiave
Veftire in quelta foggia, ed a fuo Padre

In

SECONDO.

In uscir della grotta s'è incontrato Con Maftro Antonio , il quale . L'avrà parlato certo Di quetta mascherata; Perche stando le celata; Ho veduto il Padron darfi due Schiaffi : Andiame da toa figlia ; the av orthing Voglio appurar la verità qual fia,

Emfordendoff un dito e andato via Ro. Ma vedete, fe il diavolo

Poteva far di peggio! Ip. Iniqua forte, Sei tu contenta? Em Eccomi Ciel tiranno Un'altra volta al mio crudele affanno! S C E N A XIII.

Calandrino . e detti .

Cal. CAlute a lor Signori, è morto l'asino. Ip. Cost morto fos' io. Cal. Che? lo sapete? Il diavol colla tella

Ha dato nella tela e l'ha guaftata. Ro. Maledetto deftin! Ent. Sorte spietata! Lau. Signora mia; non furon mai le imanie

Medicine de' mali . . Bisogna rimediar. Cal. Risoluzione. Or qui bilogna dare

Un potente sonnifero al Padrone, Aceiò dorma alla lunga : e per contrario Bisogna dare a credere al Barbiere Che la bevanda sia

Un venenoso fucco Che i Giudici di Atene?

Hanno mandato al processato Socrate.

Ro. Ma perché queito ? Cal. Vi dirò : credendo Maftro Antonio che fia Il fonno del Padron fonno di morte,

Senz'altra speme di sposar l'Emilia .

ATTO Cal. Ma lasciate i rimproveri una volta, E diamo un equilibrio al dilancia. Riguardo a Cilla... Tam. Gala I chi e Cilla? E' uscito Cilla adesso Sipuja Air ma. Ma riguardo a coatei Non accade artes die. Gia les mio letto La dichiarat ferres enfilier Del (Oh Dio!) Ro. ( Non ti so to partia i - , a Cal. Che parla un sixtion di a ... E' in poter mio, ed to fon viva ancora: Lascialo delirare in sua maiora. Pensiamo per Ippo ito. ) Cal. E ben reiti appagato il voltro genio ; Vuol però la giuitizia, Che compensata pure in qualche parte La compiacenza fia di voltra moglie. Tam. E che ho da fare? . Cal. Date . A vostra figlia Ippolito. Che dite? Tam. Ma Platone... Cal. Platone è un gran filosofa, E la legge di Socrate, Qualunque sia, rispetterà. Tam. Va piano: Ho già pensato, come Salvar la capra e i cavoli. Platone Non averà di che lagnarsi, e Ippolito Sposerà la mia figlia, Ro. Ah caro mio marito. l'abbraccia. .Cal. Oh Socrate immortale! gli bacia la mano. Tam. Chi bene sà pensar, non pensa male. Ro. E fi faran le nozze questa sera? Tam. Questa sera? or: adesso: in questo istante. Chiamate Donn' Ippolito, chiamate La mia diletta figlia: nozze, nozze, Io voglio al mio Laerzio Oggi fomministrar novello inchiostro. Ro.Oh contento! Ca.Oh piacere! (il porco è nostro.) Per quelt'azione, così magnifica

SECONDO. Come un pallone, la fama garrula Per tutto l'orbite vi balzerà. Socrate, Socrate, diranno gli Artici: Socrate Socrate diran gli Antartici: E fino il Diavolo con voce chioccia,

Socrate Socrate risponderà. (Ma verrà Cillide nel mio Cubiculo, Ma Cilla amabile la mia farà.)

parte, e s'incontra con Em. e Lau.

SCENA D. Rofa D. Tammaro , indi Emilia , Lauretta, Calandrino che ritorna, Ippolito da una

parte e Mastro Antonio dall'altra . " Ro. T Tleni, Ippolito, vieni . Emilia & tua: Come! ah l'alma mi manca!

Tam. Vieni Platone . Ant. Jamino mazzafrancaj Cal. Era qui vottra figlia . Em. Eccomi pronta Al paterno volere.

Lau. ( Gran folla all'osteria ! stiamo a vedere.) Tam. Mia figlia, il mondo dice, Che son' io il tuo Padre .

Per la forte ragione

Ch'io giammai non poteva efferti Madre. Ora dando per vero

Che mi sei figlia, voglio, che distingui Qual differenza ci è tra Padre, e Padre. Molti fanno morire -

Disperate le figlie,

Per non darle un matto : lo per l'opposto, Con faggio avvedimento.

Due mariti in un punto ti presento. Spofali dunque entrambi, e il mondo impari, Come i Savi risolvono gli affari.

Figli, ma non di Padre, . Ip. e Ant. Ecco la vostra Moglie; Fatevi, o figli, opor.

ATTO Figlia, diventa Madre: Anticipa le doglie : Consola'il Genitor. Ch'io dalle stelle gravide Già veggo in te discendere Filosofi, mitologi, Istorici, Antiquarj! E tra inedaglie, e niccoli. Sarete voi miei generi, Le due corniole celebri Della futura età . . . Tanto prevede, e annunzia La mia bestialità. SCENA VI.

D. Rosa, Emilia, Lauretta, Ippolito, Mastro Antonio, e Calandrino.

Ro. Atto briccone! Cal. Teita di pancotto: Ip. Uditti, Emilia a querta pazza legge Il ripetto filial, che ti coniglia? Em. Povero Genitor, povera figlia!

Em. Povero Genitor, povera figlia!
Lau. (Veramente la legge tanto male

Poi non farebbe, fe la staife in uso.)

Ant. (Vi mo, c'auto gravunchioio mm'è schiuso.)

Ora sà, cammarata,

Giacchè avimmo d'apri ragion cantante,

Vedimmonce la a cinco primerelle,

Chi de nuje primino l' ha da da la mano. Caccia dalla fa coccia un mazzo di carte:

Ip: (Io perdo la pazienza.) Ant. Che facimmo?
Co perucca, e pollanca?

Ro. E vanne in tua malora,

O ti rompo le braccie. Ant. A chi ? a Prato ne?
Ro. A te a te. Ant. O diavolo!

Ip. Se più parli di nozze;

Se più ardifci guardar l' Emilia in faccia, Io l' anima ti passo dat. Oje perucchella,

No

SECONDO. 47

Non te credete asciare Maro Socrate, Chè no sacco de mazze? ca la mia E'n'auta specia de felosochia.

Io zompo arreto, e piglio vreccie... Ip. Indegno..

Se gli avventa sopra, ma è trattenuto.
Ro.Em.a 2. Ippolito...

Lau. Cal. a 2. Che fate?

Ip. Oh Dio! lasciatemi . . .

Ant. No lo lassate, ca ne faccio agniento.
Car. Per carità sossite. . . a Ip.

Ip. E foffrir deggio, che ful volto mio...

Benedica na petena,

Che mancoste la feozzeca

Na cannonata carrecata a punie.
Em: E lo vuole infultare!

Ip. Ma lasciatemi alin ... Ro.. Ma che vuoi fare?

Ip. Voglig di quell'audace

Punir I infame orgoglio ...

Tu d'Infultar capace?
No, che fosfrir non voglio;

Ne lo permette Amor.

Nell' alma mia lo fdegno

Non può calmarfi, indegno.

Ne può frenarfi il cor.

Terminata l'arta si stacca da tutti, e prende a calci Mastro Antonio, e lo seguita cost dentro la scena.

ng Va chià ... mmalera cioncalo ...

Ca mine stracce la toga ... fus' acciso ...

S C E N A VII.

Roja, Emilia, e poi Ippolito, che ritorna con Lauretta, e Calandrino.

O spetracolo in ver degno, è di riso, in Ecco un nuovo disturbo! Ip.Compatito Un mio breve trasporto; Leu, Ma calzante.

Cal

ATTO Cal. Il fatto è fatto: ora veniamo al punto. Ib. E bene, Emilia mia, vorreiti ancora Dipender da tuo Padre? Già vedetti Nel maritarti a doppio; ch' egli ha fatto. Ch'è tra i matti arcimatto. E tu vorrai delle sue pazze idee Esser più pazza esecutrice? Eh via Risolviti una volta ad esser mia. Em. E perchè mai tu vuoi, che con un fall Io macchi l' innocenza Dell'amor mio ? Ti spo serò, qualora Preceda le mie nozze Un paterno comando Cal.E fiamo li : ma s'egli è pazzo diavolo. Em. Potrà guarir. Frenetico Egli è di pochi giorni, e se ritorna, Come io spero, in buon senso, e che mi tro Serva del mio capriccio, E d'Ippolito moglie, io non mi espongo Ai rimproveri suoi? Ancor che fosse Debole fempre il fuo penfar, contante Pur sempre alle sue voglie, Tenni le mie legate: Or perchè mai bramate, Ch' io perda in pochi istanti Il dolce merto di tanti anni, e tanti? Ro. Ma tu, sposando Ippolito, Ubbidisci benissimo a tuo Padre: Egli già due te n' offeri poc' anzi; Prenditi questo tu, e l'altro reiti ; A nettarfi la bocca, Che finalmente uno te ne tocca. Em. Oh Dio! a poco a poco Io mi fento fedurre . Ip. Emilia mia; Abbi di me pietà. Lau Via, che faccia Em. E ben: fi trovi il modo,

Che ad Ippolito folo
Oggi dal Padre dettinata io fia
Ed ippolito avrà la deftra mia
Ip. Ah Calandrino amato
Cel. Non-più racete
Ro.-E cho penfi di fare? Cel. Udite...oh catteral

Viene vostro marito a quella bustola,
E date orecchio a tuttociò, ch'io dico:
Ch'io parlando con sui, farò comprendervi,
Quel che dovere fare; Tu Lauretta,
Qui meco resta Andare;

Rp. Andiamo, amicot and area and area

Ip. Vieni mio dosce amore;
Em. Rendimi, amico Ciel, la pace al core;
Si ritirano D. Rosa, Emil. e Ip.

Lauretta, Calandrino, e fubito D. Tammaro, e

L. R to che deggio [angle Call Devi dar ciarle
A Maftro Antonio, acció no venga apprefio
Al mio Padrone, quando ha da venire
Con meco in certo luogo, che ho penfato.
Ta. Ma veramente fosti battorato ? a M. Ant.

Ant. Comm'a na beitia. Ma sò cca li tieste:

Parlate vuje : che battatia de cauce

Art. No , Socrate , sta vota and sound

"Si tu non te restente", io nee so 'mpiso.

Ta. Platone. Ant. Gno? Ta. Buttati inglnocchioni,

E domanda perdono air Greci Dei

Aut. E perche mo? Tas Perche un ingrato sel.
Dimmi: qual'è la via idella Sapienza?
Aut. Porta Sciuscella correi des Gradus

Ta,

Non intendi

Ta. Non intendi,

Pecchè addinmanne? Ta. La pazienza è firad Della virtù: le baftonate fono Strada della pazienza. Il Savio e l'afino Sono specchi tra lero, il Gielo dunque.

Ti vuol perfezzionate, Se già principia a farti bastonare.

Ne potea fa de manco de pigliarse Sto fastidio pe mmes. Cal. Eh l-mi dispiace Che se lo piglierà più di una volta.

Lau. Ne prese già la via le paura mia?

Ant. E chesta appunto è la paura mia?

con dispetto va a sedersi in un angolo della sceni

Tam. Ma come prevedete

Tanti abifii di grazie pet Platone? Cal. Perche Ippolito tien brutta intenzione. Ant. Lo fiente mo? Ta. Eclice te! t' invidit Ant. B ba fo troya rapprettalo:

Fatte feornà pe some, spozzo di auto?
Cal. Socrate, parlo chiaro e nelle nozze
Che per tua figlia difponendo vali, and
Io ci diffinguo dentro ambinato a
Una rea convulton di stelle ifteriche.

Dimmi un poco; di questo matrimonio Ti configliatti mai col tuo demonio? I Ta. Nò; Simia caro, Cal. Oh Dio I. Socrate, prim

Senza cercar configlio allo fuer Demonio;
Nemen dava un pochiates. 202, 022 dai
E tu Maestro... Tz: Ho fatto la frittata

si da un schiaffo, e resta pensieroso. Cal. Ascolta: fa una cosa;

Accident Sentablem, quel che tirdico: )
Andiamo nel Grottone, Seil care di

Cross

SECONDO. Proffimo al tuo giardino, ed ivi prega! Supplice , e penitente il tuo demonio) Che vitibil fi renda, e guidi feco ... L'ombra ancor di Cecilia. La prima moglie tua , madre di Emilia, Tu con quetti configliati Del più e meno sopra queste nozze : Cosi almen stai fleuro il or estata "Tra Ippolito e Platone off 12.7 2 31 3 Di non prendere qualche farfallone,

Riflettici ( Udite ? woi , Signora ; d ) and parla fottovoce verfo la feena, dove flamb cele. ti Ippolito , D. Roja , e l'Emilia . . Pare quell'embra e faccia Donn Ippolito Quel Demonio, che ho derro. Andate preuto.) Lau. ( Che tutbo! ) Cal. Che facciamo)? Non ti rifolvi ? Fam Ho rifoluto : andiamo.

> via con Calanarino S C ELIN ANT IXCOMO

Lauretta , e Mastro Antonio. Ant. A Ddo vaje, Maito Socrate... La. Fermate? A si avvia per andare appresso Socrate. Egli ha da conferir col fuo Demonio. - E deve andarci folo : Ant: Buonviagglo. Ed io mine ne jarraggio da mia figliema. ( Aveffe da veni chillo unmalora. ) Si avula come supra

Lau. Ma piano non fuggite.

Che non fon finalmente un coccodrillo. Ant. Io non fuggo da te : fuggo da chillo.

Lau. Eh: si? Dite più preito, Più quell'amor di prima, erudelaccio.

Ant. E chesto mò che nc'entra? Lau. Come che ci entra? forse non son io La vostra innamorata?

Calariant of a Mella

ATTO Nella notte paffata non vi ho detto. Che amor per voi mi allaccia, E voi mi avete sospirato in faccia? Ant. A mme? Lau. Si voi: che dico la buggia? Poi ve n' andatte via, E nel vostro partir mi posi a piangere: La mano vi baciai : ; E piangendo piangendo mini svegliai ... Ant. Te scetaste? Lan. Sicuro ; fe dormivo. Ant. E fuls'accifa , di , ch'e stato fuonno . Lau. Oh : sfogno , fignorsì ; ma è stato tale, also Che parez naturale naturale. Ant. Figlia mia, co sti suonne Chiaptarriffe no chiappo 'ncanna a Pateto Lau. (lo non so più che dir, per trattenerlo.) Ant Orzu : fchiavo . . . Lau, Sentite : . . . en Poffo dar qualche fede a quetto fogno? Ant. ( Ora vide Cupido ... Comme diavolo tenta li felosoche! ) Statte bona... Lau Sentite. Ant. Tu vuò proprio, the Che benga: Donn'Ippolito ? . . . Lau. Ma vi piace il mio fogno? Aut. Po parlamino. Lau. Ma dite almen. Aut. Potta de craje matina! Si no 'nghiasto de pece, e tremmentina, Taggio ditto fatte bona? T' aggio ditto, po parlammo? E tu torna, canta, e fona, Neoccia, zuca, dalle, nfesta... Cara figlia benedetta, Non ha il regno zucatorio, Zucatrice cchiù de te ... E tu saje ch' a ora, a ora Cier, Po veni chillo minalora, C'ha l'arteteca co mmè. E finisci col malanno Che ci vatta a tutte tre fugge a lo fiegue Lau,

53 S C E N A X.

Orrida Grotta, nella quale s' introducono poche lifte di luce da qualche apertura fatta dal tempo nella volta di essa. Mettà del suo prospetto contiene un rustico muro con gran; porta di vecchie tavole fermate da un chiavittello. L'altra mettà del prospetto vient formato da molti archi tagliati dallo scalpel. to nel fasso.

D. Tammaro con arpa, Calandrino, e-Coro di Furie. Cal. To Coo la giotta. Or invocate il vostro Demone amico, e l' ombra di Cecilia

Ed acciò non vi fia Alcuna foggezione, io vado via.

Tam. Calimera, fuona l'arpa, e canta. Calispera:

Agatonion U Demonion . Poderaticon . Socraticon.

Coro. Chi tra quest' orride Caverne orribili

Con greca musica. Che firappa l'anima.

Ci empie di spasimo Dal capo al piè?

Nel cupo baratro (a)

·L' empio precipiti: Ed il suo cranio

Serva a Proferpina. Come di chicchera Per l'erbate.

Simia... Simia... ajuto ... oimè ! (b)

(a) Le furie ballano intorno a D. Tammaro leuotendo le lo ro faci in modo disdegnoso,

(b) Suona e cauta tremando.

54 Me ne torno furie care ... No . . mini which can count it into

Qui dunque ho da restare? come fopra. 

Tram, Ma fiate men rubelle , come fopra. Furie belle , almen con me,

Coro. Misero bufalo,
Almeno spiegati: Tra quefte fetidt Nere caligini Tremante, e pallido Che vieni a far? Oul folo albergano Sofpiri flebili,

Dolori colici, Affetti ifterici . E tu qui libero Ardisci entrar?

Io fon Socrate, e vorrei (a) Il mio Demone inchinar. E coll' ombra mi dovrei Di Cecilia configliar.

Oh degno Socrate Coro. Entraci, entraci: Cafa del Diavolo E' al tuo fervizio: - Le porte ferree Si apran per te . . .

tig . . traje ........... 1. 1. 18

S. G. En N. A. XI.

Scoppia un tuono preceduto da un lampo dia
bianchistima luce, e si riempie la Scena d'infinite stelle volante: si spanca la porta del
prospetto de sopra piccola machinetta; sormata a guisa d'un carro, si rierovano sedutis

D. Roja da ombrandi Cecilia; adornata di
fioti, e Ippolito bizzarramente vestito da
Demonio general civili.

D. Tammaro all improvijo spettacolo, colpito da forte timore, cade salle ginoschia e trema.

Ro. Tratio vizza (A. Juio)

Ro. a 2. Il tuo Bene: il mio conforte

Oggi torno a riveder.

Troppo devo alla mia forte:

Troppo devo al tno poter. 61/10

in cl .ser Loalona idal Carro, no 3

Ip.Tu tremi? Ta.Mon.Signore. Ip.E perche tanto
Ti balza il core in perto?

Ta, E' rispetto, Hustrissima, è rispetto.

Ip, Mira la tua Cecilia de Ta, Benedica.

Nell'altro mondo s' è ingraffata bene.

Ma che cofa ella tiene

Di nero in faccia? (a) Ip. Nel paffar che fece Il Figune, di Acheronte, La piccola goccia di quell' acqua Le ando fui volto, e la feotto. Ta. Oorbezzolil

C 4 Ed

[a] Vedendoli un mascherino nero; che D. Ra-

A TTO Ed or come ti fenti, anima mia? Ro. Crudel, non dirmir rua: fat de la ... Se tale io fossi uncora; con Emilia de con Tu non fareiti un dispierato Padrett = 1.1 Chi, trafigge la figlia, pdia la madre, ... Ta. lo trafigger la figlia ! ap b sting to a trafi Ombra diletta, tu t' inganni l' anima ! Ip. Socrate, il tuo delitto Non accade negar. Tutto sappiamo, Tra Platone, e tua figlia, in , it is Senza l'intefa mia, fon per l'Emilia. Una morte spietata: Ro. Sono per l'ombra mia una froccata. Ta. Ma Platone ... 13 Ip. Che parli di Platone ? Come puoi un birbone s al-Veitir d'un nome rispettabil tanto? T. Senta, Signor Demonio elei non creda, Ch' io faccia le mie cofe ab Con gli occhi nelle fearpe. Io mi fognai Un gallinaccio tronfo de pettoruto ; " " ... Che la purpurea testa : 5 32 Univa quafi alla rotante codac. Tiett. Mi sveglio, e mi rammento Del: Cigno di Platone La mattina ... !! Vien da me Maftro Antonio, winilui rittovo Del gallinaccio mio la vera efficie i L' abbracciai :: lo baciai : 000 ant ai ari.d . E Platone secondo lo creai some oure les Ma ene sola ella tien fiel oftabe and ald Ro: Per Bacco , s'fo don foffi lood to aren il Un ombra adeffo , ti darei de fehraffi. Ta. Ombra cara, e perche Roi Perche tu fei Un padzo arcipazziffimo a o un iel cor ali Ta. lo pazzo!

Ro, Si pazzo. Dimmi un poco : egli è da favio

Lang the ve . . . I he Procit to

Proporre, a Donna Rofa Di volerti pigliare un altra moglie? Di offeitre à tua figlia due mariti ? Tam. Ma la popolazione... Ro. Sei un pazzo : un briccone : Ip. Socrate, fi, concluda. . 1134 Spofi Ippolito Emilia : Calandrino Sia marito di Cillagie un altra volta Torni a fare il barbiere Mattro Antonio. Tam. Veda , Signor Demonio ... El Ro. Di più fa donazione a D. Rofa Di tutta la tua robba: 6.01 ... 10 ? Esapplettala, che porti inimiata a ... Le brache in cafa, e gitti la gonnella. Ah tu non fai che brava donna è quella Tam. Ma io ... Ip. Se più t'opponi, Tuo memico faro, quanto ti fui Fido amico finora. Ta. Ma fe... Ro. Birbante, e difficulti aneora? Perfido, ti abbandono: i silim! Fuggo: ti lascio: e al mio fatal soggiorno E fe, nonici è Caronte, sa is . s.U Per uscir d'imbarazzo, Mi accorcio i panni, e passerollo a guadzo, Ma tornero, vestitat poi di lutto; " " Spirto pelofo , e brutto E ti tormenterò la notte, e il giorno ... Socrate, trema. A lungo audar ti fcorno Se mai vedi quegli occhi ful volto . A Diventarti due groffi palloniad iV

Die fon quettigli eftremi fchiaffoni. Di Cecilia, che freme conomet, ... Ma la cofa finita non de la cofa

SECONDO.

In uscir della grotta s'è incontrato Con Maftro Antonio, il quale L'avrà parlato certo Di quetta mascherata; Perche stando io celata Ho veduto il Padron darfi due schiaffi : E poi ha detto torte, Andiame da tua figlia : 1115 Voglio appurar la verità qual fia, Embrdendel un dito , e andato via .

Ro. Ma vedete, fe il diavolo Poteva far di peggio! Ip. Iniqua forte, Sei tu contenta? Em Eccomi Ciel tiranno

Un altra volta al mio crudele affanno! S.C.E.N A XIII. Calandrino . e' detti . Cal. C'Alute a lor Signori, è morto l'asino.

Ip. Così morto fois' io. Cal Che? lo fapete? Il diavol colla tella Ha dato nella tela , e l'ha guaftata.

Ro. Maledetto deftin! Enf. Sorte spietata! Lau. Signora mia; non furon mai le smanie

Medicine de' mali . Bisogna rimediar. F Cal. Risoluzione. Or qui bilogna dare Un potente sonnifero al Padrone, Aceiò dorma alla lunga i e per contrario Bisogna dare a credere al Barbiere Che la bevanda fia Un venenoso fucco; Che i Giudici di Atene

Hanno mandato al processato Socrate. Ro. Ma perché queito? Cal. Vi dirò : credendo Maftro Antonio che na

Il fonno del Padron fonno di morte, Senz'altra speme di sposar l'Emilia .

60. A C. TY T. 30 = 2 Andera via . Più facilmente allora Io potro Cilla avere, ontot / cefter se E dormendo il Padrone po carlace Leve Voi potrete di Emilia modolori attorio Meglio disporre, e consolare Ippolito Quando fi fveglia poi 10 bad a mabe de Quello che piace al Giel farà di noi Ip. Tutto va bene; ma con quale industria Farai al tuoi Padrone viel ystuage of 20 V Tracannar la bevanda? Cal. Ho già penfato. Socrate dal Senato ... 1 9: , 51332 EM .65 Fu-condanuato a here and ib and english La cicuta spremuta in un bicchiere, Noi lo stesso diremo al no tro Socrate Che per rendersi eguale dell'intutto A quel Socrate antico, la pozione Bevera fenza meno , : 3 3111 A Credendola veleno ziol ottoria Anzi di più farò, che Mastro Antonio Vada da certi miei fidati amici deb 23 Ohe traveitir faro da Senatori and Come venuti dalla Grecia, e questi Gli daran la bevanda, ifent is a Accid Socrate nostro la riceva Per mano di Platone, e fe la beva Ro. Purchè riefea, la pensata è buona. Cal. Or andate a spogliarvi di quest' abiti Atfolfatevi intorno al nostro Socrate, Come informati già del suo deitino, all Ip. Ma per quale delitto gli diremo, Ch' egli deve morir ? Cal. Ci penseremo. Non si perda più tempo. Andiamo. Ro. Andiamo. Dichiarati, fortuna. Una volta per noi . via con Ip. Ip. Sospendi almen pen poco i sdegni tuoi.

Ci4.

S EC Q M DO. Lau. Signorina coste? mon vistnovetes V 10 Andiamo da Papa ... Em. E con quali voito Pollo a lui preffintarmi ? egli la trama. Tuttasfcovri it Law Mainulla sa dirnoi? Em. Se nobisà i loufaprobbe show im ron A L'Arteffo mio roffors miraccuferebbe & ... V. Dali mio rimorfocatrocci, arte it a. T. Gon barbaroi tomento anti vac sion Tutia pel feit mi fento mina X A L' anima lacerar offeup ai the Tu l'innocenza mla, rizi y .cl Gradelasiranno. Amore, 19 (11.1) and o li Wo eltimet mio corogina am InO. 10 Perfido avvelenar od um con Lay () Chi Gin: WIX. UA bell m H to De Son a design on if una nu ces mema Voi don test D. Tammaro ne Cillasie: 61.74 Tam. [ ] Si fon mafcherati?, colmes and Cit. Signoratelyel'ho detto un altra volta. Effa fi è mascherata ,intili erain og A Da molinaja con un cofo bianco , ant tu Che la copriva , e tanti fiori : ..... E quello ii è vestito ... come fosse ... ? Che se io... da Signore carbonare ... Tam. Me l' anno fatta via : l' inganno è chiaro. Burlar Socrate! oh Numi! ... . 1 6' 810 E di più profanare Socrate ... ... Un ombra, ed un Demonio! Cil, Eh & Signor Tam. Ma che demonio poi 3 non già lo dico, Perchè dia mio Demonio Man perchè veramente Tra li Demonj nafce galantuomo imo Cil. Eh? Socrate,? Tam. Che inganno! Cil. Sacrate ; vuoi riiponder col malanno? Tame Che vinoi , mio bel vifino? Cil. Volet' altro da me ? , Tam. Dove ne vai ? T

62 . . . . . T T .O. 7.

Cil. Voglio andare a vedere
Se fi fosse svegliata la mia pupa.
Per venire con voi , io l'ho lasciata
Dentro la cullansua, e se si sveglia;
E non mi vede li seduta, i gridi

Mandarebbe în turchiapita com onclină.

Tam. Afretta un altro poco i Afrafia înia.

( Per rompere le gambe totalmente
A Xantippe e da it Oreco delle nottole,
Bifogna în questo itlante e controle,
Dar mia figlia a Platone, contribută

Ed io sposarmo questa Colombella. )

Cil, Out che facciamo Tamilo vogito darti, o cara,

Ouello che ti ho proposto

Quello che ti ho promesso.

Cil. Cioè? Tam, Un bet marito adesso adesso

Una camicia vecchia,

Per farmi un bamboccetto e divertirmi ;

E poi volete darmi, (1900 har a reconstitution) che parla e che fi muove?

Andate, menfogniero

S' io vi credeffi, farei sciocca in vero.

Tam. Tra poco lo vedrai. Vado a chiamare

Sofrofine, e Platone:

S C E N A . XV

D. Rosa, Laurerea; Emilia, che resta in dietro, in Ippolito, e poi Casandrino, e detti.

Tam. A Longe longe da me, profanatori D'ombre vaganti, e di Demonj illustri.

Ro. Ah cuer mio, non ti fdegni Un picciol feherzo, che da nei fi fece. Un colpo più funeno

E del-

Ti prepara a soffrir . Ip. Che giorno è questo! Tam. Ma che coste ? parlate ... ... Ro. Econ Simia, che vien: parla con effo ... Cal. Prendi , Maestro mio ; l'ultimo amplesso. Laure, Or wien la bella fcena, ) and I am I Ro. (Elfatto tutto? Cal. Tutto, e Maftro Antonio Crede vera ogni cofa, e adello adello aV Qui verrà colla tazza, e li due. Giudici.) 

Calcoh Dio! fi tratta della tua falute, of Per decrero degl' undici d' Atene. 'l unal

Tam. E questo e il male ? li Signori un tici Hanno per me troppa bontà, qualora

Prendono cura della mia falute. Baita: farò cortefe, e paiferogli... In questa fettimana

I miei doveri sopra una membrana Ro. St; ringraziali st; che q' hai ragione. Te n'avvedrai tra poco ? ... was ser

Tame Perche? che ho da vedere? Cal. Ti mandan la cicuta in un biechiero.

Tam. E queita non è prova della fima; Che hanno per me ? Sai tu ; che la cicuta is In oggi dallismedici, it ar cliss of the Come una panacea universale, a antive E

Si dà liberamente? inte similistica (C Ip.: E n'ammazzano pochi veramente . 18

Cal. Ma la eicuta, che l' Arcopago

A .. 186.

Ti manda, è dell' antica, Che masce in Grebia, e fa creparti subito. Tam. Fa creparmi ? parliam, che c'intendiamo Cos'è queito crepar? Cal Per certe accuse. Che dalli Sacerdoti e dalli Musici In Atene tu aveitigiacia alien en alie E come commerciante col Demonio. E com' empio omicida del buon guito.

E della dolce musica, sego correso E

Ti condannò l' Areopago a morte.

Tam: Cathera 1. Cal. Sai, who Sociate 12 Can. Acquisto incontro d'illella forte, Il will And

fi fa avanti Em. e Ipola trattiene!

Io que sul pato il cuor di propria mano. Ecco l'acciaro (mostra un stite) Em. (Oh. Dio! Qual nuova specie di torinento è il mio!) Cal. Socrate, la promessa del marito

O che mi attendi, o a pugni me ne pago,

Tam. Cara, la sequeitrò l'Areopago.

Cal. Socrate, impallidifel! Tam. Ohlehe sproposito!

Noi Socrati la: morte service de la cale de la cale de la cale de la cale de la mangiamo pappunto, service de la cale de la

Come pizza, e ricotta.

Cal. Oh filosofo eccesso l' Ip. Oh robustezza
D'anima grande l' Tam. E' vostra gentilezza,
Ma il fatto sta e mio Simia, che se devo
Del pari camminate col vecchio. Socrate;
lo non posso morir. Cal. Perchè? Ta. Colui
Bevette la sua motte manati per configuenza.

Ed io ne ho strentasette, e in confeguenza.

Li Giudici, di Atene avran pazienza.

Mi manca ancor l' exà. Cal. Maestro hai torto:

Tant' è fettantatre, che trentafette.

Paffa il tre dopo il fette, il consideratione della di tuo trentafette

Si fa fettantatre O l'uno, o l'altro O Che tu volti, Maeltro, Sempte d'altella età porti di Socrate.

Perivale ti fei?

T4 m.

SECONDO. 65 Ta. Signor mid st . ( Per li percati miei. )

Ro. Dunque marito mio, i duoni. Pendenti dezgio? Ta.E.e.. Ro.Grecla briccona. lo ni scannos Ta. No, moglie, le fentenze Quando for feritte in Lingua Greca, tono Adorabi i fempre Finalmentertis A Che cos' è questa vita ? T EFIL VI

E' quel , che non ci epiù ; quando è finita, Vi raccomando amici,

Queite povere donne, in cui la Patria . 0. Fondo tante speranze . Ad Esculapio Lafcio il mio gallinaccio, giacche un gallo Gli lasciò l'altro Socrate de con all' E tu, Xantippe; giacche non volesti Bagnarmi mairin vitagen none lai. In queit ora funesta

Versami almen quell'orinale in tella

Cal. Non è più tempo. Mira

Due Giudici di Atene con Platone, Che già portan la tazza cole veleno. Ro. Ip. Ahi viita atroce! Ahi viita atroce! Ahi viita atroce! alzano la voce fingendo dare in un pianto profonde. Cil. Tapina me ! che fu ? e che volete

Farmi venir le thirature?

Tam. Oh Dei! inimae il suo orris al ano Cal. Coraggio. Il vecchio Socrate,

Sai che mort ridendo e la fua gloria Maggior divenne allora .....

(2) אפשי כוח דובר: לילוחות :!! בנ לכיכם. de Rear to the second of the read of grant of N. " De I was a til coper id of it was to

Tam. E bene rideremo noi ancora ton, to chirola comment

3110

A T 7T 0 3

STO E NA Ultima

Maîtro Antonio ; che con paffo grave porta la coppa, col veltuo , saccompagnato da due is suestitio da Giudiot di Riene , a detti che di distrippe de la compagnato di successivi traglano in diversessivi traglane.

Ant. Acftro ; a tes la Grecia si

Che pozza fa na botta

Chi P ha mannatas ced manores

Cal. Ridere. Ta. Ah ah an midd sprangamente.

Lia Grecia affai miron prasini di c. I

offan Son grazie che uni fa cici ii c. al

Gel. Via: non ti-muovi ancora?

Ant. Via: zuca mo ch' è tardo:

Tam. Son pronto ... eccomi qua ....

Prendo la tazza i Atene: Si ferva il tuo desio in il Femine in amiei in addio... Afino nacque Secrate: Afino morirà...(a)

Ro. Ip. Em. a 6 Ala ! fiera vista orribite!

Lau Cal Ant. Il vafo è fatto già ! record

Cil. E zitto, che li vermini

La pupa ima fara? Il . o z pro ?

Afino morira (b) Tutti fuorche Cilla, e D. Tammaro.

a 6. Che nero giorno è queito!

(a) Beve con varj torcimenti di bocca.
(b) Rimette la tazza sù la fottocoppa, e fi abbandona sopra una sedia coprendesi il volto con
un panaolino. Tutti restano assistit, e immobili
matic diverse situazioni tragiche.

SECONDO.
Che caso disperato!

Che rio dellin funello!

Che doloroto fato!
Tutto e fipavendo, e tutto Tutto, nestizia, e orror.

Tam. Già la terta.. mi si aggrava...

Ant. Ca la zoza è stata brava,

Per conferma ... del mio amor.
Cal. Ah che un pane senza cacio (b)

Oggi refto ... mio Signor ...

Tam. Queito amplesso ... e questo addio Mio Platon ... ricevi tu.

Ant. Muore priesto, Masto mio... piangendo.
No no affriggere de chiù.

Tam. Donne ... amici ... a rivederci:

Mia Xantippe, al tuo comando ...

L'orinal ti raccomando...

Che sia pieno ... sino sù ... (c)

Ant. Via mo: quietateve: Salute a buje:
Si è muorto Socrate, nce stammo nuje;
Che ghiammo a barra colla virtù.

Ro. Birbante fuccido, vanne in malora. (d)

Ip. Adesso sfratta... Em. Camina suora...

Ro. Zitto...

Ip. Ammutisci... Em. Va via di quà.

Lau. Cal.a 2. Ballate topi, che dorme il gatto.

(a) Vengono due servitori.
(b) Figendo piangere.

(c) Si addormenta ed è condotto via dalli servi, accompagnato anche dalli due finti giudici.

(d) Tutto questo restante di finale con voce dimessa, ma spinta, e menata fuori da tutta la rabbia, 68
A T T O

Cil. Papà, ch' è stato. An. Che v'aggio fatto?

Em. Delle mie pene tu sei cagione:

Ne più il mio core fostrir ti sa .

Ip. Tu il mio tormento fosti, briccone:

T' edia quest' anima, e ti odiera.

Int: Gnoffine: avite vuje mo ragione:

E' muorto Socrate: che nc'aje da fa. Cil. Papà, che aspetti: dalli un sgrugnone:

Questo Don Corno che vuoi da qua?

Ro. Olà Lauretta; dammi un bastone:

Vo terminarla: non ci è pietà.

Lau.
Non fate irrepito per il Padrone. a D.Ro.
Cal.
Non dubitate per voi fon quà. (a)

## Fine dell' Atto Secondo ..

. ~ 1

· 1 /1991. 1 4 4 40 + B

AT-

(a) A Mastro Antonio, e a Cilla, che altri

## ATTO TERZO

## SCENA PRIMA.

Anticamera con lumi .

D. Rofa , Emilia , e Ippolito -Ro. Non giova replicar. Quando si desta Tuo Padre non ti deve Più ritrovare in cafa. Nel cortile E' già pronto il calesso : Tu con costui devi partire adesso Em. Ah Signora piesà. Non fia del vottro-

Precipitofo impegno

Vittima l'onor mio. Ro. Quando pria di partire

Ippolito tu Ipoli Ogni male è finito:

Ogni male è finito:

E si dirà, che vai con tuo marito.

Em. Sì: ma con qual marito?, con un nome Scelto dal mio capriccio, e non dal Padre. Ro. Non più: voglio così. Prendila, Ippelito,

E itrascinala teco

Em. Ippolito rifletti Al tuo dovere . . . Ip. (Oh Dio.)

In qual cumento barbaro fon'io. ) Ro. Ma che fa? non fi muove; a Ip.

Il mio Signor falame innamorato? Camina tu. prende per un braccio Emilie per strascinarla fuori della stanza.

8 C.E.N.A. II. Lauretta, e Calandrino da varie parti, ed uno dopo L'altra , e detti. . -

Lau. CIgnora , suo marito 111 Si va destando e par che sotto voce

ATTO Vada chiamando a lei . # Ro. Corpo di Bacco, io qui mi scannerei Calandrino che fa? tien preparati Li musici? Lau. son pronti. Ro. Digli, che adesso io vengo. Lau. via Presto, Ippolito, presto: per le scale Rompiti il collo con costei. Ca. Correte Il Padrone ha chiamato Due volte Donna Rosa, e si è svegliato Ro. Disperazione ! vengo . . . Lau. Suo marito Si è levato di letto. Ed è passato nella galleria. Ro. Sia maledetta la difgrazia mia! Ippolito, più tempo Di riguardi non è . Teco costei Conduci fuo malgrado. Tammaro intanto a trattenere io vado.vid Cal. Lauretta , la mia Cilla con premura in atto di partire . E' custodita bene ? Lau. Sta in compagnia di Menica. La Vecchia Balia . Cal. E Mastro Antonio? Lau. O bella! E che folo dovea per te pensare? Penfai anche per me . Cat. Ah galeott Che si , ohe fi , che in bocca Qualche dente ri duole. . 3.2 oin Lau. A buon intenditor poche parole. vieno con fretta tutti e due. Emilia, e Ippolito. Ip. Milia mia, uditti con qual legge Mi lascio D. Rosa ? Em. Eben the thedi ? 20 EV

Ip.

TOETR ZAO. 10. Rendi , ben mio , wiù mite L'austera tua virtà a Sieguimi, o cara. Già fai, che fempre appresso - " (1 Va colla fcufa ogni amorofo eccesso. Em. Ippolito, che dici !l ah come mai, Vome inount punto rendio ai /2 ... Te diverso du te ! questi non sono :: Quei fenfied innocenza , ci s' Co' quali alimentasti il mortro foco. Nel tuo petto abbia loco .. . Di nuovo la virtù: Torna in te fteffo ...

E se ne vuol divisi Un tiranno deftino paliceria

bafciami almeno d'innocente gloria, Ch' io possa il nostro amore no Con tutti rammentar fenza roffore.

Ip Ma fet ti perdo, ali Dio!

Come viver poss'io? Dm. Serba innocenti Gli affetti tuoi: Serba la tua ooftanza: E il Ciel proteggerà la tua speranza,

Spera sbell' Idolomio : d atl a ... Platida un di la forte : 10 Forferpuò divertir

Come sperar poss' los , Line Ip. Riparo alla mia inorte, cinse tu mi faiemorie? of to

Emph Dungie crudel mi credi fattate

Ip. i Dunque illamio duol non vedi? Em. 1. Lo vedo sì mio bene 5 36

E mi fi Tpezza il teori od st Ma intanto alle mie pener at-

2. Ah che mancar mi fento .. Che barbaro tormento! Che barbaro doloro, vinno!.

SEL EST release. SEE

I Read IVen on . M. I . 3 .. 3 Camera nobile ... Prefice

D. Tammaro che dorme fopra un fafa con padiglion cino alla turca-, D. Rofa , Lauretta , e Caland, Ro. The fà? Ca. Dacche dal, letto 111 ....

Paísò in questo Sofa , dorme; ma spelle Dimenando fi và ... Ro. Quando fi deita Tu fa fuonare in quella stanza. lo fento Che la mufica fia

Un antidoto ancor per la follia cui

Ca. Vedremo. Ta. Uhoa ... sbaglia. La Si sveglia Ro. Sentiamo... Ta, Emilia ... Rofa... Ca. Come và questa cofa!

Non chiama più Sofrofine, e Xantippe Ro. Presto su s fa suonare;

E stiamo noi da parte ad osservare . o ; Si suona un flebile notturnog e D. Tammaro cacciando a poco a poco la testa dalte cortina Ta. Che mufica fuperba? che dolcezza !!)

Ca. Che cos' e 3 più non parla

Della fua bella corda firappa fecato? Lau. ( Ci è della mutazione!)

Ta. Chi è fuora .. Ro. Eccomi, o caro Con Simia e Saffo, servit

Ta, Scimia, e baffo? oh bella!

Per dar de fopranomi, moglie mia. Sei fatta a posta Ti ricordi ; quando ma Faceyamo all'amor che mi chiamavi at Don Sanguinaccio? ed io ridevo tanton's Ro. Me ne ricordo sta Tal Diremi, avete

Intefa quella musica ? era un pezzo Di latte, e miele! Cal. Vi piaceva! Tu. E com Mio Calandrino, era più bella affai ... Di quell'altra fonata and Che tu fai spesso spesso Sul tuo gesoireutto.

T E R Z O. Cal. ( Della mufica fua grant and and

A quel che vedo, ei si è scordato in tutto. Lau. 1 Che fosse mai guarito?

Ro. ( Volesse il Ciel , e aveffi mozzo un dito . ) Tam. Ma, Rosa, dimmi un poco: Che mufica era quella ? : ... o ...

Ro. Furono certi inufici venuti

Per suonar queita sera ...

Nella feita di bello,

Che danno questi nostri piggionanti. Ta. Festa di bailo! Matti da catena!

lo quando fento ballo, fento il diavolo.

Ro. ( È quella sua ginnastica? ) Ta. Una volta Per provarmi a ballare il Cottiglione.

M'ebbi a rompere il collo:

D' allora in poi ballo mai più. Cal. Beniffimo, Un filosofo come fiete voi .

Così doveva fare.

La. Filosofo le brache del Compare.

Io Filosofo? oh fenti! Io che in quattordici anni

Non paifai alla scuola i deponenti.

Ro. ( E' guarito, è guarito. Lau. (Ma come così presto?) Cal. (Col dormire Spello i matti fi fogliono guariro ()

Ta. Sai, Rofa mia, la bella scorpacciata

Di sonno, che mi ho fatta? Io mi fento altrettanto. Veramente

Ne avevo di bifogno:

E credo di aver fatto qualche fogno, Una confusa idea

Mi e reitata di cose ... Che sò io. Ra. En via: non ci pensar, marito mio. Cal. (Quel fonnifero è stato prodigioso!) Ta. Ma 1 Emilia dov' è? Ro. Direi bugia.

( Meschina me, se fosse andata via. )

ATTO Ta. Lauretta và la chiama. Lau. Eccola, che già viene. Ro. (Ritorno in vita.) Cal. (Corpo del Demonio, Ro. ( Che cos'e? )
Cal. ( Vien Gilla, e Mastro Antonio. ) Ro. ( Son ritornati ! Maledetti ! ) S GEN A V J 4 Emilia, elppolito da una parte: Cilla : e Maffre Antonio dall' altra, e detti! Ant. A Core de Tata, mascolone mio... Cil. Buondi , bel galantuomo: Quel marituccio è stato Veramente garbato. An. Che buò ? te vedo ; e ne' aggio chillo gusto Che avette, quanno patemo Se ne fujette da lo tarcenale. Comme fraje? Ta. Per servirti... ma che abit Ridicolo è mai quetto ? Ant. Comm'a dicere Ta. Ah ah ... la bella vifta! Sembri d' un' ospedal servigialista. An. Si Mà, immalora tu mme feannalizze! Ta. Ah ah ... per Bacco fei Un vero Pulcinella. An. Oh Pluto! chitto ha perzo le cervella! Ro. Marito mio, io ti presento questo Gentiluomo onorato... Ip. Permettete. Che tra gli vostri fervi Ippolito fi conti. Ta. Mio Signore ... An. ( Mo simmo tutte! ) Orsu, si Matto ... Ta. Aspetta, Mastro Antonio, qui fuora...! " An. Comme me Matto Antonio? to Chiaffon Non doveva dà Socrate a Platone. Fa. A Platone! che diavolo tu dici? Ma lasciamo li scherzi . 244 5000 Afpet.

TERZO.

Aspetta un poco suori, che poi voglio Farmi la barba. Hai il bacile? An. Oh diavolo? Nuje addò stammo? Quanno maje Pratone Fece la varva a Socrate? Ro. Ma basta: Non più seccarci col malanno. E' questo, mostrandi Ippolito.

Marito mio, un Cavalier di Bari, Unico figlio di Pancrazio Tordi, Che il Cielo l' abbia in gloria, ei di tua figlia Vorrebb effer marito:

Nè per lei puoi trovar miglior partito.

An. Chi te l'ha ditto le nuje che fimmo ciunehe?

Ta Zitto tu. a M. Aue. Mio Signore, a Ip.

Giacche lei si é degnato Di pigliare il possesso.

Anticipatamente della casa,

Quant' onore può avere la mia figlia D'efferle moglia, e serva. Lei la sposi;

E in fegno del mio affetto, Io verrò di persona a fargli il letto.

Ip. Signor, che obbligazione...
Em. Ah padre o ... oh Dio!

Ip. Cara, fei mia. Em. Mio dolce amor, fei mio.

Ro. Lau. Cal. a 3. Evviva ! Spofi, evviva...
Cil. Non s' incomodi: grazie a uffignoria.

An. Scottate, nenna mia,

Ca non diceno a tte. Nè, che facimmo?

Mine sposo io puro a figlieta?

Ta. Il malan che ti colga animalaccio. 91 )
Ghe razza di parlare?

Lau. Ma non bifogna firapazzarlo tanto.

Voi finalmente, quando Eravate frenetico, gli avete Posto nel capo tante ragazzate.

Ta. Io frenetico! Ro. Lascia,

2

Ma

Marito mio ; questa canaglia, e meco A Vieni di là, che tutto Fil fil di conterdo Ta Danque egli è vero, Che fui pazzo... Ro. Che pazzo... Ro. Che pazzo... In poco infunginario. Ta Oh cattera! Questo si che non ci era in Calendario. via con D. Roja...

Ippolito. Einilia... in acto che và via con D.Ta.

Ip. Siamo a fervirvi. Em. Ora, ben mio, vedetti,

Il Ciel, che tutto regge!

Un innocente amor come protegge.

Sieguono li fudetti.

Lauretta, Cilla, M. Antonio, e Calandrino

An. TE'; fia maddamma, e bero,

Ca Socrate'mpazzette? La Certamente:

E con quella bevanda, a se en accident Che gli porratte voi, si è poi guarito.

An. Oh Cafum inaudito! en ing is called

Chesta è la primma vota, Che sanò la Cicuta no malato!

Ga. S' era cicuta, egli faria crepato (3), 516.
Un Sonnifero in vece di cicuta
Ei trecanno, e voole il Cielo poi, 100 co.
Chiei fi svegliale fano di cervello. (2016)

Il fatto stà, che per la sua pazzia

An. La capo mia cioè La Dandoti a credete

An. E non era lo vero ? Ca: Niente affattó.
Fù tutta alterazion di fantafia;
Ma egli è già guarito: retta fologisti.
Che fi guarifca il tuo cervello ancora.
Parlo da vero amico :

An. E me lo dice mo? potta de mico!

Mo

Mo che m' aggio vennute le rafola? E mò comme sbarbizzo co na crasta?

Lau. Non importa: potrete, Pigilando dote fresca, ritornare

Al voltro primo stato. Noi siam quattro, Due belli matrimoni

Si potrebbero far, così frà noi

Calandrino con Gilla, ed io con voi.

Ant. (Lo boleffe lo Cielo, e inme levaffe

St' agliarulo de figlienta dall' uocchie; Ca pe mme voca fora J Gali ( A quel che vedo;

a Lauretta?

Ancor tu fei entrata

Di Amor nel formicajo?)

Lau (Si fuol dire che ogni gatta ha il fuo gennajo.)

Cil. Papa, che dite? ci sposiamo a quattro?

Ant. E chilo lla te vò? Cil. Uh! fenti fenti;
Dice, fe tu mi vuoi? Fagli vedere,

Quando con me tu parli

Come ti esono gli occhi. Ant. Tu la vuoje?

Che ci sposammo, e siamo suor di assano.

Ant: E sus accisa mò me vaje zucanno? a Cil.

Lau. Dunque sol resta di sposarci noi.

La mano su: Ant. Bellezza, tu vorrifie,

Che se veresecasse chillo suonno, Che te faciste? Ma riesce a bessena.

Marzo mm' ave aggraficato; Statte bona....

E giacche disprezzate l'amor mio

Crudel, qui almen foffrite. Di vedermi morire, e poi partite.

Cal. (Che furba!)

Ant. ( Or ussia veda sta-Maddamma, Comm' ha pigliato suoco. )

Lau. Te la faso, se aspetti un altro poco.

Dun-

A T T . O -Danque morir degg' io finge di piangere Senza, trovar pietà? Cil. Via falle, Papa mio, Falle la carità. Cal. Ma che fierezza, oh Dio! Che nera crudeltà !......... Ant. Non ferve, che s'appretta ocdari de le Il mio Signor D. Quello , quello Ca vidolo Zitiello di sinice del 1 Volimmo nuje rettà . . . . . . . . Ah che mi manca il fiato ... me ce so

Oime ... gelar mi fento... Crudel farai contento...; lo cado... io moro già... finge fvenire.

Cal. Ad foccorretela ... la poveretta .... Ant. Cattera ! un pantico arraflosia...

Papa, s'è morta: fuggiamo via... Cil: Ant. Figlia, reforzeta .. La Ahi! Cal. Su: coraggio.,.

Che Mastro Antonio ti sposera. 'Ant. Chorst, te sposo: eccome qca . (a)

Giacche fei mio : fon già fanata, Lau.

Mmalora, è posta! me ll'haje sonata. Bellezza, dance co no guè guè.

Papà una morta ti fei sposata ? Più non venire vicino a me.

Cats La furbacchiotta te l' ha piantatas Ah ah ah che rifo ci ho gusto affe, viano S C E N. A. VII. D. Roja, e D. Tammaro.

Tam. A vedete che bestia! io mi figuro Di vedermi vestito da Filosofo In quella strana guifa, E mi fento crepare dalla rifa . 7/10

(a) Le da la mano, e Lau. fi alza a llegra lallante .

TERZO

Ro. Via, non pensarci più, marito mio.

E se vuoi fare a modo

D'una che ti ama veramente, lascia

D'una che ti ama veramente, lascia Qualunque prevenzione per l'antica-Filosofia, e siegui la moderna,

Ch' oggi il gran mondo così ben governa. Tam. Ha Cielo me ne liberi. Più presto

Farei mozzarmi il naso,

Che più parlare di filosofia.

Ro. Di quella antica sì, non della mia:
Quella; che ti propongo,

Non affligge, non fecca, e non fa gli uomini Selvaggi e macilenti;

Ma gli fa graffe amahili, e contenti.

Tam. Ma farà poi in prattica ;

Quetta filosofia difficiluccia.

E' vero? Ro. Anzi al contrario

Non ci è cosa nel mondo

Facile più di quelta:

Balta farsi capace colla testa.

Tam. Hoc puntus imoglie cara, il capo mio

Mai da trent'anni in quà la come la come la come la come la compace di capacità : come la come

Ro. Ma la filosofia delli moderni

Può apprenderla ogni testa; Perchè, ben mio, consiste solamente In mangiar, divertirs, e non far niente.

Cuesta filosofia, e te ne stavi

Senza manifestarmela?
Ad ogni costo mio voglio impararmela.

Ro. In tre punti confifte
Tutto il fiftema Primo, fe tu vedi,
Fingi di non vedere

Secondo Se tu fenti

E

80 ATTO E terzo, quando mai Rifentir ti voleffi.

Fa come lingua in bocca non aveffi-

Tam. Cioè, mio bene amato? Ro! Verbigrazia: Mi vedi corteggiata in una stanza Da due cascanti, o tre, Senza badar ne a me, ne agli cascanti,

Tam. Niente più, mio tesoro?

Ro. Non è facile il punto? Tam. Faciliffimo.

E riguardo al fentire? Ro. Verbigrazia:

Da i due, o tre cascanti;

Se mai sentissi dirmi, idolo mio:

Tam. Cantando forto voce

O tiro avanti, o me ne torno fuora.

Non è così? Ro. Appunto.

Tam. Veniamo, anima mia, al terzo punto.

Ro. Verbigrazia: se mai Per qualche cosa che ti dasse al naso,

Volessi meco risentirti, senza di Alzar la voce incomoda, e molestad.

Tam. Cantando fotto voce

Piglio una fedia, e te la tiro in testa. Non è così? Ro. No caro: che un coltello Io poi ti cacciarei nel fegateile.

Tarr. Ho burlato, mia bella. Ro, In quenc casa Devi, senza parlare,

Vestirti, uscire, e darti a camminare.....

In fomma nella cafa

Non ti-devi intricar di cofa alcuna, Come se non ci fossi; ma sol devi Badar, che la tua wita sia gioconda, E che la tua collottola sia tanda.

Che

81

Che penfi! Ta. Dimmi un poco: Questa filosofia

Viene ufata da molti? Ro. E di che modo.

Ta. E qualora, idol mio,

L' usano molti, posso usarla anchi io.

Ro. Marituccio mio grazicio, Mangia, mangia, e lascia fare: Penfa folo ad ingraffare,

" Nè la sbagli in verità.

Ta. Non temer, ben mio vezzofo, Non temere, o moglie mia: Questa tua filosofia Sempre in testa mi starà : 4

Ro. a 2 Vieni caro in queste braccia... Ta.

Bella grazia... Ta. Bella faccia... Ro. Ah qual mele in fen mi itilla! Ro.

Come il cor mi balla, e brilla!

Ta. 1 E quelt' alma, come pazza,

Balla, e brilla, sguizza, e sguazza. 2 2. Che piacer! che contentezza! Che allegrezza de questa quà.

SCENA Ultima.

Tutti . Ip. CIgnor, benigno il Cielo

Rese tutti felici in questo giorno. Sposo è di Cilla e Laura del barbiere.

Ta. Davvero? ci ho piacere. Allegri dunque : Tutti ci daremo Ad un' istesso studio.

Ca. Cioè? Ta. Vogliamo, amici, Senza le feccature degli antichi, Diventare filosofi moderni .

An. Signò, vattenne di te guarde mainineta,

Ca pe il' ammore vuoito

82 ATTO TERZO.

Poco ha mancato, che la Magnagrecia
Vedea co no sbordone
Pe tie firade pezzì, chi mò? Pratone.
Felofochia? e non è fitata accifa.

Ta. Che fai tu? Questa è un altra
Filosofia, che insegna folamente
D'ingraffar, divertirti, e non far niente.
Parla; parla, mia moglie:
Spiega a costoro mano man quei punti
Primo, secondo, e terzo.
Ro. Eh via: non più: quel che dis' io, su scherz

Ro. Eh via: non più: quel che diss' io, fu scherzo. Tammato mio, la vera Filosofia è quella di badare Alla propria famiglia e se i doveri

Alla propria famiglia: e se i doveri Di buon marito, e di onorato uomo Adempiere faprai, Filosofo eccellente allor farai.

Ta. Queito è un altro parlare.

Ca. Ma giudizioso assai. La. Da Dottoressa .

Ip. Emilia, perche mesta?

Em. L'estremo mio piacer mi tiene oppressa. Ci. Papà, tu sai sche il sonno se ne venne? An. Decimmo bonanotte, e ghiammoncenne.

Ro. Em. Ip. Quanto si viste in pene, La. C4. Ta, 46 Tanto si goda adesso:

Sempre alle pubi appresso

Va la ferenità.

Ci. 2 Schiavo: dormite bene:

An. 2 Denari, e fanità.

REGISTRA

FINE

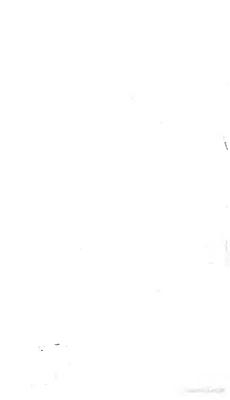



